

# FISHCA

### ANIMALE E VEGETABILE

DEL SIG. ABATE

# SPALLANZANI

REGIO PROFESSORE DI STORIA NATURA-LE NELL' UNIVERSITA' DI PAVIA CC. SOCIO DELLE ACCADEMIE DI LONDRA, DI PRUSSIA CC. CORRISPONDENTE DELLA SOCIETA' REALE DELLE SCIENZE DI MONTFELLIER, CC.

Espopa in Dissertationi colla giunta di due Scritti sullo p so arzomento del Celebre Siz. Bonnet indiretti all' Autore.

TOMO SECONDO



## IN VEINEZIA, MDCCLXXXII.

PRESSO GIAMMARIA BASSAGLIA, Con Pubblica Approvazione, e Privilegio.

11.5.113

11

#### DELLA

# DICESTIONE

#### DISSERTAZIONE QUINTA.

Si finisce di parlare della Digestione degli Animali a ventricolo membranoso. Gatti. Cani. Uomo. Se la Digestione continui ad aversi per qualche tempe dopo morte.

#### J. CXC.

A difficoltà grande ne'gatti di obbligarli a prendere i tubi, e la facilità che hanno nel rigettarli, fe talvolta ci riclea di farli loro entrar nello flomaco, sono state le' due cagioni che mi hanno impedito il cimentare questo acre animale, come io voleva. Ciò non ostante in una molitridine d'inutili tentativi qualcuno ha avuto un esto fortunato, e questo se non atro ha bastato per mettere in chiaro una delle mie più importanti Ricerche su la Digestione, che è quella che concerne il iapere quale ne sa l'immediata pro-

ducitrice cagione. Alimentandosi per lo più i gatti domestici di carne, e di pane , queste sono state le due fostanze , che faceva ogni sforzo di far prender loro dentro a'tubetti, e che mi è riusci-. to di cacciarle giù per la gola a due gatti, l'uno adulto, e l'altro nato di pochi mesi. Questi adunque furono uccisi dopo che uno tenuto aveva nello stomaco per nove ore tre tubetti con carne, e l'altro per cinque due tubettà con pane. I tre primi tubetti furon trovati nello flomaco poco diffanti dall' apertura del piloro. Erano per di fuora inzuppati di fuco gastrico, el'ingraticolamento posto alle estremità de' tubi , perchè non uscisser le carni, era intatto, come intatti erano i tubi stessi, non mostrando ne ammaccature, ne contufioni, ne verun altro vizio . Levato 1º ingraticolamento per esaminarli di dentro, in due tubi non trovossi più carne, e nel terzo ne restava un briciolo della groffezza presso a poco d'un granel di lenticchia, tutto intrifo, non che bagnato di fuco gastrico . Il picciol nucleo centrale confervava tanto o quanto il colore, la confissenza, e il sapor della carne, ma lo strato esteriore del briciolo, perduta la natura fibrola, aveva degenerato in un lento glutine grigio.

gio, che sembrommi di nessun gusto, tranne l'essere un poco amaro.

Il pane per non effer restato che cinque ore nello stomaco del secondo gatto confervavasi in parte dentro aitubetti. Era stato prima da me leggermente masticato, ed avendone riempiuta la loro cavità, aveva acquistata la forma di due cilindretti, lunghi ciascuno quanto era il picciol tubo, cioè 6. linee, e tre quarti. I due cilindretti adunque non avevano finito di sciogliersi, ma ne restava una porzione verso il mezzo de tubi lunga 4. linee circa, che alla maniera del briciolo di carne era d'ogni intorno gelatinosa, ma nel centro manifestava i veraci caratteri del pane . Questo esperimento decide adunque senza replica, che i suchi gastrici ne'gatti, non altrimenti che negli altri animali a ventriglio membranoso, ed in quelli a ventriglio medio, fono i veraci generatori della digestione, independentemente da veruna esterna forza trituratrice.

#### g. CXCI.

Se si arroyesci lo stomaco d'un gatto, indi si gonsii a più potere; si afperge di un sensibil madore, non ostante, che sia stato prima diligentemente A 3

asciugato; e il madore non lascia a diverse riprese di ricomparire, se a diverse riprese si rasciughi lo stomaco; il qual senomeno veduto abbiamo esfer comunissimo a tanti altri animali . Spiato con lente lo stomaco, non è possibile il discernervi i forellini, offieno le aperture, da cui esce il sottil liquido, che spalma l' interiore sua faccia. Neppure si può conoscere se nelle diverse sue tonache, o tra mezzo alle medefime vi fieno glandole, o corpi analoghi . Solamente sperandolo alla luce, ed offervandolo con lente piuttosto acuta, attraverso alle suddette tonache traspare un aggregato come di maglie o di occhietti lucidi e piatti, la cui natura non ho potuto comprendere, non offante che io abbia con qualche attenzione considerate le diverfe parti, onde rifulta questo ventricolo.

#### 6. CXCII.

I tentativi felicemente intrapresi su i cani surono assai più numerosi, che quegli istituiti su i gatti, per essermi riuscito di far loro prendere maggior numero di tubetti, senza punto soggiacere all'
incomodo di rederli poco appressorio. Non già che dato mi sosse di cacciarti
loro giù per l'essago, giacche quel pesicolo che vi era nel falco, e nell'aqui-

Digefione :

la, vi era egualmente ne cani, facendo tutti gli sforzi per mordere, ogni qualvolta si tentava di venire con esti a questa esperienza. Ma perché prendevano i tubi volontariamente, presto a poco come facevano l'aquila, e il falco . Io adunque non aveva a far altro che occultare i tubi in altrettanti pezzetti di carne, e gittarli nella stanza dove era il cane destinato ad effer vittima delle mie ricerche, il quale se era affamato, come proccurava che fosse sempre, accorreva co' denti alla carne, e fenza punto masticarla, la trangugiava frettolosamente a differenza de'gatti che tenendola un po'di tempo in bocca, e masticandola alquanto, facevano uscire i tubetti, e li l'asciavano cadere a terra, soventi volte schiacciati dall'urto dei denti, in tanto che mandavano giù per la gola la fola carne.

L'esperimento riuscitomi nei due gatti (5.CXC.) lo ripetei in un cane, a cui diedi sei tubi, quattro con varie qualità di sostanze animali, che erano sangue cotto, polmone di vacca, muscolo, e un pezzetto di cartilagine; e due altri con' moltica di pane massicata. Strozzatto dopo 15. ore il cane, ed apertolo per vistrare lo stomaco, trovossi che queflo viscere non conteneva che quattro tubet-

tubetti; e siccome i due che mancavano non erano usciti dal corpo del cane, così mi figurai che passati fossero agli intestini , dove di fatto esistevano tra mezzo alla massa stercoraria sul principio del retto. Ma prima d'entrare a discorrere dell'accaduto dentro a'tubi, diciam qualche cosa del suco gastrico, di che abbondava quello stomaco. Estendo la sua cavità vuota affatto, a riferva de'quattro tubi, quel suco si poteva veramente dir puro. Giallo era nel colore, notabilmente amaro, quasi di niun odore, men fluido dell'acqua, niente infiammabile, e composto sensibilmente di due fostanze, l'una liquidissima, e l' altra lenta, e gelatinosa, come appariva dal versare il suco gastrico in un bicchiere, ful fondo del quale dopo qualche ora faceva una deposizione di quella gelatinofa fostanza, restando egli allora più chiaro, e più fluido. Se il bicchiere, dov'era, si sovrapponeva al suoco, cominciava a svaporare, sollevandofi in aria fotto apparenza di un alito o fumo, ed in fine tutto fvaporava, restando solamente attaccata al fondo del bicchiere una crofta formata dell'anzidetta gelatinosa materia, diseccatasi dall' azion del calore. Notate queste particolarità nel suco gastrico canino, fac-

cıa-

ciamoci a ragionare de tubi, e primamente di que due che passata la regione dello flomaco fi erano inoltrati ne craffi intestini . Questi tubi erano vuoti, a riferva di qualche tenue porzione di materia escrementosa, che per le aperte maglie dell'ingraticolamento si era infinuata nella loro cavità. Dei quattro arrestatisi nello stomaco, tre erano vuoti altresì, senza che io mi potessi accorgere quali eran quelli che contenevano la carne, e quali gli altri che contenevano il pane . La fola cartilagine, siccome fostanza più dura, e più compatta, occupava anche una porzione del suo tubo, quantunque fosse però iminuita quasi d'una metà, per quanto ravvisar potessi con l'occhio. Accadevano in essa quelle apparenze, che offervate fi sono nella digestione d'alari animali; voglio dire che quel residuo di cartilagine era tutto spalmato di suco gastrico, che ne aveva il sapore, almeno esternamente, e che si era rammol-lito a segno, che sembrava più accoftarfi alla natura di membrana, che e quella di cartilagine.

La digestione di sostanze carnose, e cartilaginose ottenutasi nel cane da me fperimentato non era punto in accordo con quanto fi legge nelle Prelezioni accademiche del Boeravio illustrate di Aunotazioni dall' Haller . Il passo è troppo importante, perchè io lo riferisca qui intiero = Receptum est in Hominum , opinione, quod offa ab animalibus , fubigantur : cum Helmontianis olim fensit Boerhaavius , ut vero certior effet, curam adhibuit, ut observaret, quid cibis fieret in ventriculis anima-, lium, valde cibos coquentium, & ex-, perimento cognovit, non subigi. De-, dit cani devoranda intestina animalium, famelicus erat, affatim deglu-" tiit, fubegit minime , & per extre-, mum intestinum pendula mifere post , fe traxit . Dedit famelico cani offa butyro inuncta, reddidit furfura, ne-, que quidquam diffolyit , nifi quod in " aqua diffolvi poteft . Dedit carnes , , reddidit fibras carnis exfuccas . De-, dit ligamenta, en post triduum nihil " mutata egeffit " (a). Riserbandomi a parlare più sotto del

(a) T. I. Edit. Napol.

famoso Problema, se i cani sieno abili a digerire le offa, e restringendomi ora a considerare quella parte dell'esperimento boeraviano, che riguarda gl'intestini , le carni , e i legamenti, candi- ; damente dirò ch'io reffai forpreso, come il cane cimentaro dal Boeravio fosse stato sì diverso dal mio. E tantopiù in me crebbe la forpresa, quanto che que'cibi, ch'egli diede al suo cane erano liberi nel ventricolo, e per confeguente più al caso d'essere investiti, e sciolti dal suco gastrico, che quelli ch': io diedi al mio , per essere chiusi ne': tubi, che più o meno fmunuiscono sempre l'accesso ai suchi dentro alle loro cavità . Pensando su quell'esperimento. mi corse per l'animo, se mai la digestione di quel cane fosse stata poco felice, per trovarsi affetto da qualche interno malore, quantunque all' esterno non apparisse , il quale alterata avesse la natura de fuchi gastrica, avendo noi l'esempio del barbaggiani, di cui favello nella quarta Differtazione, i cui fuchi gastrici per malatria nata da inedia resi si erano inetti a digerire le carni ( 6. CLII. ). Pure io non seppi acquetarmi a questa mia riflessione ; e però credetti meglio, per venire in chiara della cofa , di ripetere l'esperienza del

Boeravio, col dare primamente ad un cane alcuni pezzi d'intestino, per vedere a quai mutazioni foggiacessero essi nel canale degli alimenti . Furono quefi il colon, e l'ileo d'una pecora, da'. quali tagliai quattro pezzetti , che diedi a mangiare a un cane di mezzana grandezza. Ma nel tempo stesso seci prendere a questo animale due tubi, ciascuno de'quali chiudeva una porzione di tali intestini. Ma l'uscita dei tubi per la parte deretana del cane prevenne il tempo, in che era stato fissato il suo ar. resto di morte, essendo già stati trovati tutti e due fra gli escrementi dopo l' intervallo di ore 11. circa . Purgati i due tubi da qualunque sozzura, e osfervatili interiormente, trovossi che la digestione dei due pezzetti di budello re-Rava quafi d'una metà ancora da farfi . Vuola adunque dire, che, sì l'uno che l'altro erano considerabilmente assottigliati in crassizie, per essere stati sciolti alle due faccie interna, ed esterna; pure vi restava lo strato di mezzo, che continuava ad avere la vera natura di budello. Fatta questa offervazione ordinai che nell'acqua lavati fossero, e stemperati gli escrementi canini, tra mezzo a'quali non fu difficile il ravvisar fenza equivoco i pezzi di budello, affottigliati gli è vero di più, che quelli de tubi, ma tuttavia manifestamente conoscibili, come appariva singolarmente quando dallo stirarli si dividevano in sibrosi frammenti.

#### 6. CXCIV.

Questo esperimento non poteva dirsi che pienamente si accordasse col boeraviano, ma nemmeno che gli fosse del tutto contrario , vero essendo sempre. che la digestione di que pezzi d'intestino non era feguita completamente . Il lungo efercizio che acquistato aveva su quanto accader suole nella digestione degli animali, mi fece formare una congettura, che pensai di avventurarla all' esperienza, e su la seguente. La digeftione di quegl'intestini ( dissi io tra me) non si è ottenuta che in parte nel breve giro di ore 11. ( 6. CXCIII. ). Ma dar non potrebbefi, che si avesse compiutamente în maggiore spazio di tempo? Non è egli vero che la quantità della foluzione de' cibi è in certo modo proporzionata alla quantità del tempo, che questi dimorano ne'venericoli? Non resta ciò provato con fatti innegabili riferiti nelle antecedenti Differtazioni?

Per mettere al cimento questa mia

14 congettura non richiedevali che trovare

un mezzo, onde obbligare gl'intestini a non uscire così presto dall' orifizio del piloro, e questo mezzo a me parve di averlo trovato negli stessi tubi , purche io li avessi fatti aggrandire più del confueto. Conciossiache per tal modo non era sì faeile, che uscissero dal ventricolo, dentro al quale per conseguenza io poteva farli stare a mio piacimento. Induffi adunque il cane telle menzionato pigliarne tre corredati di pezzetti d' intestini crassi di pecora, che tutti infieme pefavano mezz'oncia, e 4. danari. I tubi, per adescare il cane a prenderli, erano stati cacciati dentro a tre pezzi degli stessi intestini. Il cane, che giusta il costume degli altri, era affamato quando feci su di esso l'esperimento, e che senza mangiare stette sempre chiuso in una stanza, si liberò di alcuni pochi escrementi trascorso lo spazio di ore 21. circa, da che inghiottito aveva i tre tubetti . Fatti elaminare con occhio minuto questi escrementi cominciai ad aver fondamento di credere, che la mia congettura non fosse per riuscire fallace. Imperciocche quantunque va fi trovaffero depero alcuni cenciolini membranofi, ed in parte fibrofi, che dall' cfame fattovi fopra fi scoperse non po-

Digestione:

ter effere , che reliquie degl'intestini , dentro cui aveva rinchiusi i tubi , queste reliquie erano però assai più piccio-le, assai meno conoscibili di quelle dell' altro esperimento ( f. CXCIII.); eciò verisimilmente per la più lunga dimora fatta da que pezzi d'intestino nel corpo animale. Per succedere la digestione ne tubi men presto che quando le materie fono in contatto immediato col ventricolo, aspettai altre 20. ore ad uccidere il cane; e però i tre tubi vennero a restar dentro del cane ore 41. Tutti e tre giacevano come in un gruppo vicino all' orificio inferiore dello stomaco, avvolti in piccioli cenci di pezza, che apparentemente prima dell' esperimento inghiottiti aveva il cane; e tanto i tubi quanto i cenci dir poteasi che erano, come in un picciol lago di fuco gastrico. Non fo parola di questo suco, per avere in lui trovate le medefime proprietà, che ho descritte al paragrafo CXCII. Parlerò bensì di quello, che più importa al Lettore di sapere, cioè come andasse la digestione degl' intestini ne' tubi . Dirò adunque che non poteva andar meglio, per aver trovati due tubi fenza intestini, e il terzo con due frammenti di esi, che pesati non arrivavano ad 11. grani. Ebbi adunque il piacer di vede-

re in questo ultimo esperimento pienamente avverato il mio riflesso, che la non completa digestione degl' intestini qualche volta offervata ne'cani non è altrimenti una prova, che i loro fuchi gastrici non abbiano il potere di interamente dissolverli, ma che intanto non è loro conceduto di farlo, in quanto che gl'intestini provata non hanno la foso attività per tutto quel tempo, che conveniva . Di quì è manifesto l'equivoco del Boeravio pensante che i cani fieno inetti a concuocere le budella, per aver trovato, che uno di essi, a cuine diede a mangiare alcune, non le digerà punto, per averle dopo vedute pendenti dall'ano ( f. CXCIII.); imperocche dai fatti ora allegati è di necessità inferire che quel cane non già in sè fosse privo di forza digerente per simili corpi, ma che tenuti non li aveva nel suo stoma. co quanto si richiedeva per digerirli.

### §. CXCV.

Dai medefini fatti si deduce altresa che le carni nello stomaco dei cani si sciolgono in modo, purche abbiano il dovuto tempo di farlo, che vengono a perdere la loro struttura sibrosa, e che soltanto la conservano in parte, quando dovuto la conservano in parte, quando della conservano della con

Digestione .

dopo un tempo non lungo vengono elpulse dallo stomaco, e rimandate per secesso. Ma siccome qualcuno troppo partigiano pel Boeravio potrebbe forse objettarmi, non essere rigorosamente dimostrato che la soluzione delle carni dentro a'tubi si sia anche estesa alle loro fibre, effer potendo che queste staccatesi a poco a poco dalla massa carnosa, sieno uscite da' forametti de' tubi e fegnatamente da quelli dell'ingraticolamento, lasciando così vuota l'interna loro cavità, quindi stimai bene mettere in chiarezza maggiore la cosa con un esperimento, che a mio giudizio esser doveva affatto decisivo. Questo era di riporre in borfette di tela denfissima . d'ogni parte serrate i pezzuoli di carne, ch'io voleva sperimentare, e di darle a ingojare a qualche cane. O le carnicolà dentro si scioglievano in guisa di suchi gastrici, che non ve ne restava vestigio, per effere uscite dagli angusti vani della tela, a motivo del fommo loro affortigliamento, come in fimil caso fi è veduto succedere ne' ventricoli d'altri animali ( . LXVII. CLXXX. CLXXXI.); e allora bisognava dire che i cani hanno veramente il potere di digerire pienamente le carni ; oppure dentro alle borfette rimanevano le fibre carnofe già {munfmunte; e in quel caso era mestiere convenire col Boeravio che la digestione delle carni nei cani confifte nella conversione in chimo dei sughi espressi da else, lasciate intatte le parti solide. Ma nel tempo ch'io sperimentava le carni volli sperimentare altre sostanze animali più dure, e più tenaci, quali sono i tendini, e i legamenti. Sei furono le borfette di tela densissima ch'io feci prendere a due cani : quattro rinserravano varie qualità di carni, cioè di bue, di vitello, di cavallo, di pecora, e due altre legamenti, e tendini medefimamente di bue. Ciascheduna di queste sei sostanze pesava in punto un quarto d'oncia, e vuole notarfi che non erano state recise in tritoli, ma che ognuna faceva un picciolo pezzo da se. Temendo poi che queste borsette, quantunque di qualche volume non mi potessero sfuggire per l'orifizio del piloro prima del tempo divifato per offervarle, attaccai a ciascheduna per via d'un corto filo di refe un'arida spugna, la quale quantunque picciola quando fu presa dal cane, doveva però gonfiarfi di molto dentro allo stomaco per cagione de'liquidi gastrici, di che non poteva non imbeversi largamente. Quattro giorni compiuti feci stare le fei borfette dentro ai due cani; ma

dubitando che un digiuno sì lungo potesse esser loro di qualche pregiudizio, e per conseguente turbar l'affare della digestione, non omisi più fiate di alimentarli, quantunque piuttosto scarsamente . Paffato adinque un tal tempoli feci uccidere, e immediatamente spara. re. Vidi che l'esperimento era succeduto come io voleva, in quanto che le borsette si trovavano tutte e sei dentro alla capacità del ventricolo. Ebbi particolare attenzione nell'offervare, fe mai fossero state rotte, nato essendomene il fospetto, allorché occultate dentro alla carne erano paffate fra'denti de cani : ma le trovai da cima a fondo fanisfime. Tagliatele per lo lungo con la punta d' una forbice, ed apertele, le quattro borfette della carne ne erano così prive . come se mai avuto non ne avessero. Non era così dell'altre due dal tendine, e dal legamento. Sì dell'uno che dell' altro restava una picciola porzione della groffezza circa d'un'avellana minore . fenza però che dentro alle borfette apparisse il più minimo briciolo o frammento. Ripefate le due porzioni, quella del tendine trovoffi calata quali di tre quarti e l'altra del legamento al disopra della metà. Fui attentissimo nell' esaminare, se questo scemamento di volume, e di

e di peso nato fosse da privazione di sugo uscito dal legamento, e dal tendine; ma ebbi argomenti in contrario, per aver trovato sì l'uno che l'altro niente più diseccati, niente più smunti di quel che erano prima di sperimentarli. Quindi a tutta ragione conchiusiche i suchi gastrici avevano veramente intaccate le parti folide, e le avevano disciolte a segno da renderle atte a passare pe' vani della tela, a quel modo che passate vi eran le carni. E questa dissoluzione appariva anche dal fatto, vedendofi gli esteriori strati di quell' avanzo di legamen. to, e di tendine inteneriti in modo, che ad ogni distrazion leggerissima si rompevano. Fui adunque pienamente convinto della possanza de suchi gastrici canini nel digerire le parti fibrose non solamente delle carni, ma eziandio de'legamenti, e dei tendini, quantunque in queste ultime sostanze la digestione succeda più lentamente per la maggior durezza, e tenacità delle parti. Per conto poi dei legamenti dati dal Boeravio al suo cane , i quali rimandò per secesso dopo il terzo giorno senza averli punto mutati, ea poft triduum nibil mutata egefft ) 6. CXCIII. ); se con tale espressione egli vuol denotare, che ritennero la natura di legamenti, come pare che non

non possa intendere diversamente; io non provo la minima difficoltà a crederlo, veduto avendo io pure il simile nel legamento di bue, malgrado l'esse relacio per quattro giorni continui nello stomaco di un cane, a riserva di aver sossa considerabile diminuzione, la qual diminuzione più o meno grande io ion sicuro che sarebbe stata marcata dal celebratissimo Medico Olandese, se in vece di darne il suo giudizio così al di grosso con l'occhio, si fosse preco la pena di pesare que legamenti primache si mangiasse da cane, e dopo che per la parte deretana vennero rimandati.

# 6. CXCVI.

Entriamo ora a parlare del Problema, se i cani digeriscan le osta, il quale volendo attenerci a quanto ne hanno ferito celebri Fisologi, e Medici, sembre-ebbe deciso per la parte negativa. Già veduto abbiamo quanto su ciò ha sperimentato il Boeravio in quel suo cane famelico, che divorato avendo dell'osta unte di burro, ne rimandò la crusca, fenza produre in esse altra soluzione, che quella che vi avrebbe prodotta la semplice acqua (§. CXCIII.). La qual cosa nel luogo stesso si comerma. con

queste parole. = Deinde in stercore ca-,, nino, quod album gracum vocant . , fragmenta offium pene non mutata re-, periuntur , & fit mera rasura offium . ,, quæ dentibus canis adrosit, exsuccorum , & in unam maffam fctorum = . E fembra altresi effere del medesimo fentimento il meritamente rinomatissimo , ed illuftre suo Scolare , Alberto Haller , come apparisce non meno da alcune Note, che in quel luogo fa al suo Maestro che dalla sua grande Fisiologia (a). Il Sig. Dottor Pozzi nel fuo Comentario anatomico da noi altrove citato (§. XIII.) è egli pure di avviso, che i cani non digeriscan le ossa, appoggiato a due suoi esperimenti , il più forte de quali si e questo . Appresto a un cane da cinque giorni digiuno tre offa, che, quantunque aride, furono trangugiate dall' animale, per effere state unte di butirro . Uno di questi ossi pesava tre oncie, l' altro due, e il terzo una : e dopo tre giorni usciron del cane per la parte di forto col medesimo peso, detrattone solamente sei grani.

Questi sogliono essere gli argomenti più

TRATERITATION VI.

(a) 10m. VI.

forti che recansi da' Fisiologi contro la vulgare opinione, che l'offa fi digerifcan dai cani. Non è però che questa opinione trovato non abbia un illustre Partigiano, un Uomo che in grado eminente possedeva la difficil arte di bene sperimentare, il quale se segnalato hail suo neme per moltissimi Soggetti da lui felicemente discussi, e illustrati, si è distinto altresì in quello della Digestione con due belle Memorie da noi in più luoghi di questa Libro con molta lode rammemorate. Ognun vede, ch'io parlo del Sig. di Reaumur, il quale tra l' altre curiose, e interessanti ricerche su la Digestione, muove pur quella, se l' offa fi digeriscan dai cani (a), per chiarir la quale institui la seguente esperienza . Due offa compatte di figura cilindrica, aventi ciascheduno 7. linee di lunghezza, e 2. quasi di diametro feci egli prendere a una cagnoletta, che fu poi uccisa dopo 26. ore. Visitate le osa, che foggiornavano ancor nello stomaco, furono da lui trovate sminuite in volume, e gli sembrò che alcune lamine fossero Rate portate via. Di più quelle due offa

### areascassassassassas

( a) Mem. fecon.

acquistata avevano la pieghevolezza del corno, quando prima erano durissme, e rigidissime. Dal che inserisce che i suchi gastrici le avevano dunque in parte digerite.

#### 6. CXCVII.

Esposte le altrui esperienze su questo curiolo Problema, mi farò lecito di proporre anche le mie . Parlando del cane nominato al paragrafo CXCII., io aveva trovato nell'aprirlo una quantità di frantumi d'offa nel ventricolo, e nel dutto degl'intestini. Queste ossa a me parvero di qualche quadrupede, che congetturai esfere una pecora, e doveva averle mangiate prima che il cane venisse a me consegnato. Quantunque non le pesassi, al giudizio però dell'occhio prese insieme oltrepassavano le 6. oncie. Considerandole attentamente, dopo che le ebbi lavate nell'acqua, vi fi vedevano fopra certi sfregi, certi folchetti longitudinali, che restai in forse se sossero stati prodotti da suchi gastrici, o piuttosto dai denti del cane nell'atto che rompeva quell'offa. Inoltre molti angoli, molte costole taglienti di quelle scheggie ossee si vedevano manifestamente smussate ; così che questi fenomeni risvegliarono in

me l'idea di quanto succede a'corpi più duri ne' ventrigli muscolosi degli uccelli gallinacei. Mi accorfi di più, che quelle costole, e quegli angoli smussati non avevano quella durezza, che manifestavasi dove l'offa eran più groffe. Queste apparenze però non fecero che produrre in mia mente dei dubbi, che m'ingegnai di diffipare col lume dell'esperienza . A quel modo che i tubi deciso avevano in altri animali della digestione dell'osfa, dovevano, anche a mio avviso, decidere nel cafo presente; e però per averne la ricercata decisione ricorsi ad essi corredandoli internamente di più pezzetti d'offa, ed inducendo un cane a trangugiarli. Le offa crano di varia qualità . e durezza, e i tubi, che furono due, erano vestiti di una camicia di tela, per ovviare il pericolo che non poteffero uscire dalle lor cavità, come praticato aveva in altre occasioni consimili. Il cane, che venne sempre con discreta dole di cibo custodito nella stanza destinata a queste esperienze, non su ammazzato che dopo sette giorni, per date un convene-vol tempo a suchi gastrici di agire . I due tubi quantunque fossero di non indifferente grandezza, pure l'uno di effi superato il piloro era passato all'intestino cieco, avvolto nella materia escre-

mer tofa, e l'aitro restava ancor nello flomaco . L'uno , e l'altro non erano senza le ossa, ma queste ossa si erano così impicciolite, che dove prima avevano di peso un terzo di oncia, e 18. grani , adesso non pesavano più che 4. danari, e 7. grani . Tutti gli angoli . tutte le punte fi eran perdute, e le offa men dure sofferto avevano anche maggior guasto. Il coltello ne' siti di minor crassizie le tagliava senza dissicoltà, tanto fi erano intencrite. La foluzione dell' offa bisognava dire che si fosse fatta nelle parti più fottili, per effer queste pasfate attraverso della tela, non essendone restato vestigio dentro di lei. Restano pertanto da questa esperienza concludentemente provate due cole, l'una che la forza digerente ne cani si esercita egualmente bene nell'offa, che nelle carni, eccetto che in queste ultime per la minor loro durezza opera con più celesità ; l'altra che tal forza digerente tutta dipende dall'attività de' suchi gastrici.

#### 6. CXCVIII.

Ripetuta avendo in tre altricani quega esperienza medesma, quantunque nell'essenziale sia tornata la stessa, pure mi si sono osserte due singolarità che merimeritano di effer riferite . La prima è che uno di questi cani nel giro di otto giorni ha prodotto su le ossa una soluzione piuttosto scarsa, avvegnache durante quel tempo io avessi cura di alimentarlo affai bene, e mi fembraffe fanissimo. Cotesto fatto è opportunissimo a farci vedere, che la poca o niuna diminuzione dell'offa, che talvolta succe-de negli stomachi de'cani, come nel caso allegato dal Boeravio, e dal Pozzi ( 6. CXCVI. ), non è punto una prova dell'inefficacia di questi quadrupedi nel digerire fimili materie, ma e foltanto un argomento che le forze digestive non operano con egual valore in tutti; del che non abbiamo punto a maravigliarci, fuccedendo una fimil cofa anche in noi. L'altra fingolarità è il contrario della prima. Tra le offa date ad uno di questi tre cani, vi erano due denti incifivi fuperiori di pecora . Si è già fatto vedere come lo imalto dei den\_ ti non riceve oltraggio dai fuchi gaftri. ci stessi, che corrodon le ossa più dure quali sono quelli del falco, e dell'aqui. la ( 6. CLXI. CXXXIII. ) . Eppure i fuchi gastrici di quel cane arrivarono a viziare questo corpo durissimo. Nel mentre ch'io scrivo mi trovo avere fott'occhi que'due denti incifivi, che conferna B 2

qual maraviglia, i quali se vedesse il curioso Lettore li troverebbe mancanti del proprio smalto, l'uno in due luoghi, l' altro in tre, apparendo ivi cinque cavità o fossette, larghe ciascuna più d' una linea, e profonde in guifa, che penetrano fino al nucleo stesso dell'osso. La corrosione era anche stata maggiore alle radici dei due denti, le quali radici in massima parte mancavano. Ma quel potentissimo mestruo corroditore aveva altresì fatto un enorme guasto alle ossa che trovavansi in compagnia dei denti, le quali vedevansi in più siti scavate; e gli scavamenti, siccome fatti in parti più tenere, erano più profondi. che quegli osservati nei denti, Confrontando questo fatto con l'accennato poco dopo il principio del paragrafo CXCVII. dove dico di aver trovato degli sfregi, e de'folchi longitudinali nell'offa volontariamente divorate da un cane, io adelso non provo più verun dubbio a credere che quegli sfregi, e que'folchi non potessero csere l'effetto de'suchi gastrici corroditori. E però degno di rimarco come nel caso dello smalto dei denti in parte distrutto da quel mestruo potentiffimo non abbia fofferta la minima lefione, il minimo sdrucimento la borsetta di tela racchiudente quell'offa, attraDigestione.

29`

verso della quale doveva necessariamente passare esso mestruo. Ciò per altro non dee punto soprenderci, avendonoi l'esempio di molti altri suchi gastrici, che quanto sono atti a scomporre, e a dissolvere le più dure sossariamiali, altrettanto sono inetti a fir lo stesso maniferia le più tenere vegetabili (§ CXLVI. CLVI.). E gli stessi mestrui chimici ci manifestano la medessima cosa, come offervasi nell'acido di nitro, che nel tempo che dissolve, e consuma le pierte calcarie più compatte e più solide, lascia intatte le gessos, e le argillose, quelle eziandio che sono le più friabili, e più tenere.

J. CXCIX.

Quantunque il complesso delle esperienze da me fatte sui cani provi in maniera decsia esfere la loro digessione un puro pretto lavoro de suchi gastrici, non doveva però trascurarsi di cercare, se durante la digessione si abbiano movimenti nelle paretidel ventricolo, e quali presso o sieno cotessi movimenti: la qual cosa poteva indagarsi in due maniere, cioè imediatamente, ossi col mediatamente, ossi col mediatamente, ossi col si prime l'abdome di qualche cane, ed osserva che accada allora al ventricolo. E quanto al primo, quantunque accorto non mi primo, quantunque accorto non mi

foili che il ventricolo de cani dotato fosse di moti compressivi, o d'altro genere, che dire fi potessero gagliardi, per non avere mai trovato pregiudicati i tubi, ne le tele che li coprivano, pure per venire a lume, se avuto avesse movimenti meno forti, feci prendere a un cane alcuni tubi di pareti più fottili, che lasciai anche vuoti, ed aperti, acciocche più facilmente, se provavano qualche forza esteriore, potessero ester compress. Ma niuna compressione, niuna ammaccatura, niun vizio si vide in essi dopo l'esser restati tre giorni nel ventricolo canino. Giò nulla meno però la contemplazione di que' tubi mi manifestò un fenomeno, per cui venni in chiaro, che le pareti del ventricolo non erano in quel tempo state oziose. Nell' aprir questo viscere vi trovai dentro un ammassamento di peli, che per essere nel colore diversissimi da quelli del ca. ne, non potca dirsi che fossero suoi pro; pri, che nel lambirsi avesse inghiottiti ma fibbene che appartenevano a qualche altro animale, che fosse stato divorato dal cane, prima che questo venisse in mie mani. Cotesti peli non erano solo fluttuanti nel ventricolo, ma si trovavano anche, e in larga copia, dentro de tubi. Era dunque legno che qualche forforza li aveva là dentro cacciati, e questa forza non poteva venire, che dalla parte del ventricolo

### J. CC.

Cinque furono i cani vivi, che apersi, lasciato lo stomaco, per tentar di vedere i movimenti di questo cavo v;fcere. Faceva l'operazione poco tempo dope di averli ben bene pasciuti fumendo che allora le fibre muscolari irritate dalla distensione prodotta in esse -dai cibi , si sarebbero messe più facilmente in contrazione, e quindi sarebbero stati più cospicui i moti del ventricolo. I rifultati di queste nuove esperienze furono questi . Il ventricolo del primo cane, quando non eratocco, non dava mai indizio di moto. Ma ferendolo con la punta d'un coltello , o facendovela correr sopra leggermente, di subito si restringeva nel sito offeso, e nelle parti adjacenti, e poco dopo fi restituiva alla situazione primiera. Legatolo al di là dell'orifizio fuperiore, e inferiore -indi staccatolo dall'obdome, parvemi di vedere qualche leggeriffimo moro periflaltico, ma di corta durata . Continovò bene ad effere parentiffimo fopra mezz'ora la restrizione, e successiva di-B 4

latazione in que' luoghi, a cui io applicava il coltello o qualche altro corpo stimolante. Il ventricolo del secondo cane non folamente era privo di moto non toccandoto, ma fu anche fordo a qualunque stimolo. Nel terzo cane il moto peristaltico del ventricolo non poteva esfere più patente. Cominciava il restrignimento poco sotto l'orifizio superiore, e via via a guisa di placida onda s'innoltrava quali-fino al piloro, e al reffrignimento quafi con regolato periodo succedeva il dilatamento. Per 7. minuti fui lieto contemplatore di questa picciola scena. Sebbere dopo che fu sparita mi riucì di farla ricomparire, quantunque per pochissimo tempo, coll' irritare nella parte superiore il ventricolo. Un simile irritamento fece nascere nel ventricolo del quarto cane il moto peristaltico, che punto non si manifestava da se. Ma cotal moto era fisso, e locale, cioè nell'anello, offia fascia circolare del ventricolo, la quale corrifpondeva al fito dello stimolo. Quivi adunque la fascia si contraeva soavemente, restringendo sensibilmente il diametro del ventricolo, e alcuni momenti dopo tornava con pari lentezza a dilatarfi. Il moto peristaltico nel quinto cane non fu inferiore a quello del ter20. Anzi durò qualche minuto di più, e terminata che fu quella ferie di fuccifive restrizioni, e dilatazioni, continuò una fascia del ventricolo situata poco sopra del piloro a contrarsi, e ad allargarsi a vicenda: e la contrazione era si notabile, che in quel tempo il ventricolo veniva quasi a serrarsi del tueto. Ho offervato in generale che tutti, questi moti si sono sopra placidezza, e senza che mai le pareti del ventricolo si sieno ristrette, od allargate subitamente, e con forza.

#### g. CCI.

Quando lo sperimentava gli stomachi de'cani, volli sperimentarne alcuno de' gatti; e i risultati ne surono somigliantissimi, voglio dire che anche qui sinpi volte manifestissimo un blando moto di compressione, e di dilatazione, incipiente dalla sommità dello stomaco, e stendentes sino al suo sondo.

Tutte queste Esperienze, di cui altre simili si possono leggere presso l'Haller, da lui intraprese con fine diverso (a), B s fan

annungananananananan

(2) Men. sur la nat. sens. & irrit. T. I.

fanno chiaramente vedere, che i movimenti che succedono negli stomachi de' cani, e de'gatti nel tempo della digefitione non sono niente gagliardi, niente atti a triturar gli alimenti, ma blandi del tutto, e soavi, quali appunto si convengono per lentamente fpigner le materie dal superiore sinistro orifizio dello stomaco al destro inferiore, e quindi espelleri nella cavità del duodeno.

La moltiplicità de'cani da me cimennati mi ha fornita vantaggiofa occasione di raccorre in copia del loro fuco gastrico, per vedere se era atto, come quello di tante altre bestie, a creare un principio di digestione fuora del corpo animile. L'ho trovato attissimo, si nelle carni cotte, che crude, come altresi in più sistema e reude, some altresi in più sist

#### 6. CCH.

Il chiarissimo Sig. Blasio nella sua laboriosa, e diligente Notomia del cane venendo a parlar dello stomaco asserisce che l'interna tonaca sembra estere una Digestione.

una congerie di glandole (a) . Dovuto avendo sacrificare buon numero di fimili animali ho avuta tutta l'opportunità di attentamente esaminar quella tonaca. La guardava prima con occhio ora inerme, ora vestito di lente su la faccia esteriore, offia quella che tocca gli alimenti. Ma nulla di glanduloso mi fi offeriva alla vifta. Afciugata che aveva questa tonaca, la comprimeva col dito e ne usciva a poco a poco una umido velo, che la copriva ne fiti compressi, senza però ch'io potessi scoprire i forellini, donde esso trapelava . Staccava alcuni pezzi di questa conaca, ora in un fito, ora nell'altro dello ftomaco, e gli esplorava alla lente, frapponendoli all'occhio, e alla viva luce del sole. Vedeva in più d'un pezzo molei, e molti punti lucidi, ma in parecchi altri non mi riusciva di veder nulla. Finalmente io esplorava il rovescio della tonaca, cioè quella parte, con cui fi attacca immediatamente alla nervea . Vedeva che era composta di unammasfamento di corpicciuoli di un carnicina Bilavato, bislunghi, e foltamente infie B 6 :1' .

province received

(a) Gerardi Blafii Anar. Anims

me aggruppati. E questi probabilmente fono que' corpi chiamati glandole dal Blasio. Se veramente sieno tali io non oferei di affermarlo. Almeno io non ho faputo trovare in essi quelle marche, que'caratteri che si ravvisano ne'corpi glandulofi di altri animali . Comunque però ne sia, certa cosa è che sono deflinati per condurre un liquido nello flomaco de' cani , come apertamente fi ricava dal riprodursi il menzionato umido velo su l'interna sua faccia ogni qualvolta tai corpicciuoli vengan compreffi. E cotal liquido seguita a farsi vedere molti giorni dopo che lo flomaco è separato dal cane.

Ho detto di fopra di non aver potuto scorgere i forellini nella tonaca interna, pe quali il liquido gastrico entra
nello stomaco. Si denno però eccetuare
le parti vicine al piloro, nelle quali sono visibilismi, come è atresì visibile
il suco stillante da esti. Ove vogliasi
il suco stillante da esti. Ove vogliasi
paragonare il liquor che esce attualmente dallo stomaco con quello che più o
meno trovasi già raccolto dentro di lua
il'apristi de'cani, cotesti due suidi si
trovan diversi. Vedemmo già avere il
fecondo la proprietà d'esser giallo, assai amaro, e più o meno gelatinoso
(§ CXCII,). Niuna di cotesse pric-

Digestione 37

prietà ha il liquore, che attualmente featurifee dalle pareti del ventricolo, pet trovarfi di niun colore, infipido, e flui diffimo. Onde non è a dubitarfi che il luco gastrico canino, quello che ferve alla digeflione, non rifulti, come in tanti altri animali, di vari, e diverfi principi, cio di fairva, di liquido elofagale, di quelli che propri fono del ventricolo, del fuco probabilmente pancreatico, e d'una porzione di bile.

#### 6. CCIII.

A compimento degli Esami riguardanti le varie fatte di Animali a ventricolo membranoso resta finalmente a ragiogionare dell' Uomo. Vero è che da quanto si è scoperto in questa numerosissima classe di Animali, segnatamente negli uccelli rapaci, ne' gatti, e ne' cani, i cui Romachi sono tanto simili ai nostri , si aveva un plausibilissimo argomento d'inferire ciò che intorno alla digestione accade anche in noi; ma è vero altresì che l' argomento era sempre analogico, e per conseguente probabile, ma non sicuro . E fe io aveva avuta sicurezza negli Animali, a molto più di ragione doveva fare ogni forzo per averla eziandio nell' Uomo. Scorrendo l'Opere de' Medici sì mo-

moderni, che antichi, nulla ervi di più ovvio, di più frequente, che l'abbatterfi in L bri che favellano della digestione d ell'iomo. Ma se mi è lecito il dirlo con l Cdovuta sima ad ognuno, io trocon la 5 questi Libri si giuoca più ad vo che r la maniera, onde succède tal indopinae, che a rintracciarla come condigeftion Qui, mancano affolutamente le viene . dirette, le esperienze istituiesperienze omo, e non si cammina che al te su l'U ongetture, o col debile apbarlume di congetture, o col debile ap-Poggio d'Ipotefi poco men che precarie. Se adunque nelle ricerche su la digestione degli Animali ho dovuto il più delle volte ricorrite alle mie esperienze, molto poi più doveva firlo nel calo presen. te. Confider und però quali foffero quelle esperienze , che fi poteffero istituire fa l'Uomo, e che d'altronde fossero le più importanti,'a me parve che ridur fi poteffero a due capi , cioè al tentar di avere del fuco gaftico umano, per potere far con effo quegli esami, che fitti si eranb ful belvino; e all'ingojare de rubi muniti di diverse fostanze vegetabili , ed animali, per veder poi, uscire che fossero per feceffo, quai cangiamenti aveffer fofferti . Penfando io di fare in me fteffe questo doppio genere di esperienze, sinceramente confesso, che quelle de'enbi

Digeftione . mi misero dapprincipio in qualche ap. prensione, che facendole io potessi an da contro a qualche pericolo. Mi stavano in mente le Storie di alcuni corpi indigeribili inghiottiti dagli Uomini, i quali si erano arrestati dentro allo stomaco, prodotti avevano molesti fintomi, e dopo un tempo confiderabile erano usciti per vomito (a). Aveva pur presenti gli esempli di altri corpi simili fermatisi nel dutto intestinale. Tuttavolta altri fatti contrari, e più frequenti, anzi per così dir cotidiani mi Yicevan coraggio, e in certo modo m'invitavano a queste esperienze . Consistevano questi nel vedere come i noccioli durissimi di certe frutta, quali fono quelli delle ciriege, delle marasche, delle nespole, e per fino delle sufine , inavvedutamente ingojati da fanciulli plebei, o di contado, paffano felicemente per fecesso, fenza che mai o quasi mai si sia saputo, che cagionato abbian loro il più picciolo incomodo. Questi ultimi fatti, inutilmente me con me contrastante, la vinsero, per determinarmi almeno a farne un faggio, il quale proccurai anche che fosse dei

pid difereti.

6. CCIV.

20. CCIV.

20. CCIV.

20. Hall. Phys. T. VI.

## 6. CCIV.

Confisteva questo nel prender per bocca una borsetta di tela entrovi una porzione di pane masticato, del peso di 52. grani. La prova fu da me fatta di mattino dopo l'effer levato, trovandomi a flomaco digiuno, e quelle furono le circostanze che accompagnarono sempre l' altre susfeguenti esperienze. La borsetta ftette dentro di me 23. ore , senza ch' io ne provasti il più picciolo male , e rimandata che fu, trovossi spogliata interamente di pane. Il refe che strettamente cuciva infieme i due lembi della borfetta, non si era ne rotto ne guasto, e lo stesso era di quello che ne serrava la gola, perchè il pane non uscisse. Non si vide tampoco sdrucitura di sorta nella tela steffa, e però era patente che tanto nel mio ventricolo, quanto negl'intestini la picciola borsa non era stataniente pregiudicata. Io non posso esprimere al Lettore la confidenza in che mi pose il buon esito di questa esperienza per intraprenderne altre. Non indugiai pertanto ripeterla con due altre borsette della medefima tela, contenenti ciascuna l'istessa dose di pane massicato, variata soltanto la circostanza, che una delle

Digestione.

borfette era formata di due invogli di tela, e l'altra di tre. Per le cose dette altrove egli è facile l'indovinare il motivo di tal variazione, che era quello di vedere, fe a norma del crescente numero degl' invogli rendevafi più difficile la digestione del pane. E questo effettivamente successe. Imperciocche useite essendo del mio corpo le due picciole borfe dopo ore 27. non ben compiute, il pane quantunque fosse stato digerito del tutto nella borietta dai due invogli, ne rimaneva però una picciola quantità in quella dai tre. Tal quantità quantunque in parte perduto a vesse il proprio sugo, riteneva però la natura di pane.

## g. CCV.

Dalle fostanze vegetabili passai alle animali, rinferrando in una borsetta di tela d'un invoglio scempio 60, grani di came cotta, e masticata di piccione, e in altra simile borsetta altri 60, grani di came cotta di vitello medesimamente da me masticata. Ambedue le borsette non restarono dentro al mio corpo che ore 18, e 3. quarti Garsi, e in questo cempo non molto lungo l'una, e l'altra carne rimase assattato consunta. In vece di 60, grani di carne cotta, ne sperimen-

4

tai 80., giacche rinchiusi questi in una borsetta venivano a formare un discretissimo volume, per cui io non credeva di potere incontrare pericolo alcuno nel discendere, che faceva quel volumetto, giù per l'esosago, ne molto meno nel tragittare per l'orificio del piloro, dovendo allora per la digestione della carne più o meno inoltrata effersi non poco sminuito di mole. La carne cotta su di vitello, e come l'altra, era stata da me prima masticata . 29. ore tenni dentro di me la borfetta. La carne non restò digerita del tutto, essendovene rimasti dentro 11. grani . Questo residuo di carne differiva dalle carni non del tutto digerite dagli 'animali, che laddove queste nel cavarle dal loro ventrico. lo si trovano quasi sempre circondate da un velo gelatinoso, la carne residua nella borfetta reflata dentro al mio corpo, era priva di cotal velo, anzi era in massima parte spogliata di suco, ed aveva presso a poco quell'apparenza, che ha la carne cotta spremuta dentro di una pezzuola. Questa fingolarità, che combina col pochissimo suco del pane in parte digerito dell'altra esperienza ( S. CCIV. ), mi fece nascere il sospetto fe mai lo flomaco umano avesse quella forza compressiva, che trovato io non

Digestione .

43

aveva negli altri stomachi membranosi degli animali. E però determinai di distruggere, o di avverare il sospetto con altre esperienze.

### V. CCAI.

Veduto ch'io digeriva la carne coeta masticata, volli vedere, se era capace di digerir la medesima, ma non masticata. Un pezzetto di carne muscolosa del petto d'un cappone, del peso di 80 grani. affidato ad una borfetta, fu il foggetto di questo novel tentativo. Non fu da me rimandato quell' invoglio di tela che dopo 37. ore . Mercè questa lunga dimora fi ebbe una digeftione non indifferente. Ripefato il pezzuol di polpa, fu trovato calante di 56. grani. Ma anche qui ben lungi dall'effer gelatinoso o tenero alla superficie quell'avanzo di carne, fu trovato asciutto, e le fibre carnose più interne sembravano essere meno aride delle esterne. Del rimanente la digestione pareva effersi fatta egualmente bene in ogni punto esterno di quel tozzetto di carne, avendo in picciolo confervata quella figura che nel reciderlo io gli avea dato in grande.

g. CCVII.

#### 6. CCVII.

Saper volli se quell'asciutezza di fibre, quella privazione di fugo, che era stata da me offervata nella carne cotta , fi offervava eziandio nella cruda, non dubitando punto, che più o meno io non l'avessi digerità, essendo troppo noto che lo flomaco umano è flato destinato dalla Natura a concuocere egualmente bene le carni crude che le cotte , dall'esperienza che abbiamo d'intiere Nazioni, che vissute sono di sole carni crude e dal sapersi che anche adesso in alcuni Paefi, maritimi fi mangia il pesce crudo, e che l'ostriche , le orecchie , le patelle , come si pescan dal mare , quantunque cibo di difficile digestione, fanno le delizie de palati più dilicati, e più fini. Serrati pertanto in due borlette di tela due pezzettini di carne cruda di vitello, e di bue, pesanti ciascheduno 56. grani, furono da me presi la mattina a Romaco digiuno, come diffi già che fo-Jea sempre fare , e li restituii all'indomane verso il mezzodì. Del pezzetto di vitello, per esser carne più tenera, non restavano che 14. grani, e di quel di bue ne restavano 23. L'una, e l'altra came erafi adunque digerita in matima parte, ma sì la prima, che la feconda apparivano con quell'afciutezza di fibre, con quella privazione di fuco, che faria in effe accaduta, fe le borfette fosfero flate torte, e premute da qualche forza efferiore.

## g. CCVIII.

Essendo adunque costante, il fenomeno, dovremo noi perciò dire, che la digestione delle carni, e del pane, che col mezzo de' fuchi gastrici umani si ha dentro a queg l'invogli di tela, venga ajutata, e promossa dalla triturante forza dello stom aco ? Si ha veramente cotal forza dentro di noi? Per liberarmi da questi dubbj, e mettere in chiaro la cosa io non vedeva miglior mezzo, che quello di osfervare quanto accadeva alle fostanze vegetabili, ed animali riposte ne'tubi. Imperciocche se in tal caso onon si digerivano là dentro quelle sostanze, o fi digerivano male, questa era una prova, che mancava qualche circoftanza o necessaria o almeno utile per la digestio-ne; e allora era assai presumibile che ciò nascesse per difetto di forza trituratrice. Mi trovava dunque nella fifica necessità di far discendere al mio stomaco anche

i tubetti, dopo di avervi fatto discendere le borsette di tela . Veduto avendo che nel faggio delle fopraddescritte esperienze provato io non aveva verun fastidio, dirò con tutta candidezza, che paffai a fare in me stesso queste altre fenza timore o ribrezzo. Solamente in vece de'tubi di latta mi servii di quelli di legno, per paura che il metallo dimoran te nello stomaco, e nelle budella non potesse farmi qualche brutto giuoco , quantunque per altro non mi fosti mai accorto, che fatto ne avesse alcuno agli animali da me sperimentati. Edi vero i fuchi gastrici non avevano mai prodotta corrosione alcuna nel metallo, il quale folamente dalla lunga dimora ne' ventricoli degli animali contratto aveva un color nericante . Il calibro de'tubetti di legno fu di tre linee, e la lunghezza di cinque. Le loro pareti erano conforme al folito tutte pertugiate, perche i miei fuchi gastrici potessero non solo per le due estremità, ma eziandio per la lunghezza delle pareti avere liberamente 'l' ingresso. Mi convenne quì poi prendere una cautela, che adoperata io non aveva fempre negli animali, e questa fu di fare una borsa o coperta di tela ai tubetti, per impedire l'ingresso delle magerie elcrementole nei medelimi, allorche dovedorevano passare pel iungo tratto cegl' intestini. Cominciai queste esperienze dal prendere niente più di un tubetto, in cui posto avea. 36e grani di carne cotta di vitello da me massicata. Il tubetto ne usci felicemente dopo 22. ore; ma usci senza più nulla contenere di carne. Non conteneva tampoco materie estranee, per averlo impedito la coperta di tela, che i cra, conservata fantisma.

### S. CCIX.

- Questo esperimento, che non era niente amico della triturazione, m'invogliò a tentarne altri fimili prima di decidere. Potendo il tubo capir più carne di quella che vi era stata dentro, in vece di 36. grani, ve ne mili 45. La dimora che esso sece dentro di me su di ore 17., dopo le quali trovossi nel tubo una reliquia di carne del peso di 21. grani . Quì mi apparirono cambiate le cose . Quel briciolo di carne cotta ( che era similmente di vitello mafficata prima.) non folo perduca non aveva la naturale fugofità, ma attorno attorno era gelatinolo, e spappolante, restando folamente fibrofo nel centro. Il sapore di quella gelatina era dolce, e odorandola nulla manifestava di putredinoso, come nien48 L

ee di putredinoso sentito io aveva nelle altre reliquie di carne rimafte dentro alle borfette. Queste apparenze si verificarono appuntino in tre altri refidui di carne cotta, ed in uno di cruda, in occafione ch'io presi in seguito l'uno dopo l'altro quattro nuovi tubetti ; e le carni furono di vitello, di bue, di castrato, di agnello. In vista di questi fatti parvemi adunque di dovere conchindere che come in infiniti altri animali, così dentro di me, e de miei fimili fi sciolgono, e digeriscono i cibi in virtude' suchi gastrici, senza che vi concorra la trituranre forza de' muscoli dello stomaco. Sebbene non folo non vi concorre essa ne punto. ne poco, ma repugna che possa concorrervi, avendo io prove dirette, che cotal forza nello stomaco umano affolutamente non si dà. Fra i tubetti di legno fatti espressamente lavorare per l'uso presente, ne aveva fatto tirare alguanti di pareti così fottili, che al folo leggermente premerli col dito sopra una tavola, andavano in pezzi. Molte e molte volte nelle esperienze enunciate , e in quelle che sono per enunciare, ho a bella posta adoperato de' fimili tubi; non è mai stato che se ne sia rotto un solo. Di più spogliandoli dell'invoglio di tela, che era Cempre intatto, ed ciaminandoli attentiffitissimamente, non mi sono mai accorto, che nella dimora fatta dentro al mio corpo contratta avessero crepatura o pelo di sorta.

### s. ccx.

' Cotesti fatti combinano perfettamente coi seguenti. E'stato offervato che le ciriegie ingojate intiere dagli Uomini sono uscite intiere per secesso. E così è accaduto ne' grani dell' uva (a). Ho voluto sperimentare in me stello qual fede si debba prestare a queste istorie . Ne ho primamente fatta la prova nell'uva, ma non ancora del tutto matura , per essere così più consistenti le sue bacche. Quattro di esse ne presi l'una dopo l'altra, e tutte quattro le rigettai per di sotto dopo un giorno. Niuna delle bacche era rotta, e solamente sofferto avevano nel colore, il quale prima era di un bianco grigio, e dopo si era fatto gialliccio. Dall'uva alquanto acerba passai all'uva perfettamente matura, le cui bacche, come ognun fa, con piccioliffima forza si rompono, quantunque però Tomo IL. più

*ananananananananana* 

(4) Haller Phys. T.VI.

più o meno facilmerte, secondo la maggiore o minor fralezza della loro membrafia, offia pelle. Tenuto conto ditutte queste diverse bacche, ch'io mandai al mio stomaco, furono in tutto 25.18. uscirono intere dal mio corpo, come vi erano entrate; e di 7. non si videro che le pelli, per effere state rotte prima di uscire . Feci la stessa prova in molte, e diverse ciriege, quali più, e quali meno mature; e qui pure affai poche furono quelle, che soggiacquero a rottura dentro di me. Unendo le esperienze dei tubetti di crassizie sottilissima ( S. CCIX. ) con quelle dell'uve, e delle ciriege io credo bene che testi provata d'una maniera concludentissima la niuna triturante forza dello flomaco umano.

Mi si chiederà forse donde sia dunque nata quell'asciuttezza di fibre osservata nella carne rimassa dentro agl' invogli di tela, per cui sembra che detti invogli provata abbiano qualche forza comprimente (S.CCIV. CCV. CCVI. CCVII.). Ristettendo più volte a questo senomo, mi è caduto in pensiere che desso abbia più relazione con le budella, che con lo stomaco. Nel tempo che la carne dentro agl' invogli di tela soggiorna nello siomaco, si scioglie da' suchi gastrici più e meno: e nello sciogliersi si trasmuenta in

in quella specie di gelatina, non essento di ragione alcuna, per cui debba ciò succedere piuttolto ne tubi, che negl'invogli di tela. Ma tali invogli passanda agl'intestini, e venendo neitrassi circondati, e stretti dalle materie secali, non potranno non essere d'ogni intorno compessi dalle medessime. In grazia di tal compressione, per quantunque leggiere ch'ella sia, quel sue gelatino della carne ne verrà espresso, e quindi asciutte se ne rimarranno le fibre carnose. E da tal compressione piuttosso che nasca la non rara rottura delle bacche dell' uva, e delle ciriege.

## §. CCXI.

Stabilita col facile mezzo delle piccio le borfe di tela, ma più afsai de tubetti questa fondamentale verità, che la digestione delle carni, e del pane nel mio stomaco prodotta viene da suchi gastrici independentemente dalla triturazione (§. CCIV. CCV. CCVI. CCVII. CCVIII. CCVIII. CCXII. CCXI. Mi fi era aperto un bel campo, onde tentar inuove esperienze, che non potevano non esser seconde di altre utilissime verità. E a tutti conoscitato di qual momento sa in noi peri. C a dige-

digestione il masticare i cibi, ossia il romperli, e il disfarli co'denti, e l'intriderli di saliva. Eniuno evvi forse che qualche volta non sia stato soggetto a Indigestioni per lo poco masticar dei medesimi. Quantunque esperimentato avessi più pezzuoli di carne, quali massicati, e quali non masticati, aveva però ommesso di prenderli eguali, per potere fra loro instituire un termine di confronto e vedere quali più facilmente si digeriscono. Supplii adunque in tal modo a questa omissione. Staccata dal! petto di un piccione cotto una porzione di carne, ne feci due pezzetti di egual peso, cioè di grani 45., l'uno de quali fu da me masticato a quel modo, che soglio naturalmente mafficare i cibi, e l'altro fu lasciato intatto, e questi due pezzuoli di carne serrati in due tubetti li mandai ad un tempo giù per l'esosago, ma senza che io potessi ottenere da essi quanto io cercava. Imperocche non me ne liberai contemporaneamente, come era necessario, ma il tubetto dalla carne maflicata uscì dopo 25. ore, e l'altro dopo 37., e sì il primo che il secondo erano già senza carne . Quella fortuna ch' io non ebbi in questo primo esperimento, l'ebbi in un susseguente, che fu da me inflituito con le medefime circostanze . AdunAdunque vennero ad un colpo fuori di me i due tubetti, cioè dopo ore 19., e si vide quanto influiva nel digerirsi de' cibi la previa loro masticazione . Dei 45. grani di carne cotta, e masticata di piccione non ne rimanevane più che 4. ne! proprio tubo, e della carne dello stesso uccello non masticata ne rimanevano 18. nell'altro. Questo esperimento su in seguito confermato da altri due, ne'quali adoperai carne di vitello, e di castrato, essendo medesimamente accaduto che la carne cotta, e masticata venne più presto disciolta che la non masticata. la ragione di questo a me pare manifestissima . Imperocche independentemente anche dalla faliva, onde rimane inzuppata, e disposta alla soluzione la carne masticata, egli è suor d'ogni dubbio, che dalla fola azione dei denti venendo ridotta in tritoli , i mestrui gastrici la penetrano più facilmente, la investono in più punti, e quindi arrivano a scioglierla con maggiore prontezza, che quando ella è intiera. Così è generalmente degli altri mestrui, che sciolgon fempre con maggiore prontezza que'corpi, su cui hanno potere, ogni qualvolta fieno stati questi antecedentemente tritati. E questa è pur la cagione, per cui in altri tentativi da me intrapresi dappoi,

poi, il pane masticato, e la carne cotta si sono ne' tubi digeriti più presso dente al mio stomaco, che il pane non masticato, e la carne cruda. Posciache quantunque la carne cotta non sosse stata questo caso sminuzzata da' mier denti, la cottura l'aveva però resa più tenera; e in conseguenza più atta a conceder l' ingresso dentro di lei a'suchi gastrici, e a venirne discolta più facilmente.

#### 6. CCXII.

E' sentimento comune de' moderni Fifiologi, che le fibre carnose, le membrane, i tendini, le cartilagini, le offa fi spoglino bensì più o meno del proprio fugo nel ventricolo umano, manon già che le loro solide parti si disciolgano, e si digeriscano. Per ciò che appartiene alle fibre carnole, io non posso convenire con loro, costando troppo evidentemente per le replicate mie esperienze la verità del contrario ( S. CCV. CCVIII. CCXI. ). Riguardo poi all'altre indicate fostanze animali, io aveva tutto il comodo di sottoporle ai dovuti cimenti, e troppo era importante di farlo. Presi cominciamento dalle membrane, coll' intrudere in un tubo una picciola firiscia di cellulare di carne cotta di

la quale striscia non su punto masticata dai denti , ne recisa in più parti, ma restò intiera, e il suo peso ascendeva a grani 65. Stette il tubo dentro di me 22. ore scarse, e dopo un tal tempo fu trovata la membrana nel feguente stato. Si conservava tuttora intiera, ma parvemi affottigliata di molto, e più firetta, ed avendola ripefata, non era più che 28. grani. Cotesto calo non era però una prova bastante, che le parti solide fossero state in parte sciolte, e digerite, potendo effere che provenuto fosse il me. defimo dall'affenza delle parti; fluide cioè a dire dal sugo uscito da essa membrana. Conveniva dunque riconsegnare al mio ventricolo, come feci, cotesto avanzo di membrana, per veder come la soluzione andava a finire. Il soggiorno fatto dal tubo questa seconda volta dentro al mio stomaco fu di ore 15., e tali ne furono i risultati. La membrana restava intiera, osia d'un pezzetto solo. ma questo pezzetto era sottilissimo, e ridotto a una fomma picciolezza, in tanto che appena arrivava a 5. grani di pefo. Cotesto miserabile avanzo riconsegnato al tubo, e restato di nuovo 22. ore nel mio corpo finì di consumarsi interamente. Una simile consunzione su da me in seguito veduta in membrane più dense, più tenaci, e più grosse, fino ad avere lo digerito dentro uno de soliti tubi un picciol pezzo di aorta bollita d'un vitello: e solamente notai, che aproporzione che le membrane erano di un tessuro più compatto, e più sorte, tardavan di più a venir digerite.

#### 6. CCXIII.

Sperimentai ad un tempo le cartifagini, e i tendini. Per temenza di crear noja nel Lettore con minuti racconti foverchio moltiplicati, non ne accennerò che i nudi rifultati. Le cartilagini fi ficiolfero più prefto dei tendini, effendofi quelle confunte del tutto dopo la dimora nel mio corpo di ore 85, e quefli di ore 97. Sì l'une, che gli altri furou tratti da un bue, e feci loro provar prima mezz'ora di bollitura.

# s. ccxiv.

Restava a cimentare le ossa. Ne sperimentai di due fatte, delle tenere, e delle dure. Le prime non ricusarono di sciogliersi onninamente, con quella lentezza presso a poco, che vi si richiedeva per le cartilagini. Non così su delle seconde, dalle quali non ottenni mai so-

luzione sensibile, non ostante che io le tenessi in più riprese dentro di me sopra 80. ore. Senza metterla ne' tubi ingojai altresì una sferetta d'offo duro di bue del diametro di tre linee, che dopo 33. ore fu rimandata senza la minima diminuzione di peso. Resta dunque provato senza replica, che lo stomaco umano, oltre alle fibre carnole, e capace di digerire le membrane, i tendini, le cartilagini, e perfino le offa stesse, purche sieno tenere; che che detto abbiano in contrario fino al presente la più parte de' Fisiologi, e de Medici, ingannati dal vedere rimandate per di fotto queste animali fostanze, se appostatamente o a caso venivano prese per bocca. Ma questa non era una prova, che le medefime non fi digerivano ( che anzi fe data si fosser la pena di farne l'esperienza in loro stessi, pesandole prima, e ripesandole dopo, le avrebbero trovate più o meno iminuite ), ma che si digerivan più tardi degli altri cibi , i quali in poche ore rimangono sciolti, laddove le membrane, i tendini, le cartilagini &c., per la loro tenacità, e durezza vogliono l'intervallo di più giornate.

Ne qualcuno credesse mai che il mio flomaco fosse d'una tempera più robufla, e più forte, che quello di tanti altri Uomini, così che si rendesse anche capace a digerir carte materie, che non sì facilmente si digeriscon da altri. Che anzi ho il rincrescimento di dover confessare, che mi trovo averlo piuttosto debole, come pur troppo suole esser tale in coloro, che dediti per professione agli Studi fono condannati a menare una vita poco sana, cioè sedentaria. E cotal debolezza di flomaco mi si manifesta dalla lentezza, che provo nel digerire, merce la quale io non posso intensivamente fluo are di dopo pranzo , fe non fe trascorse cinque o sei ore dal tempo del definare, quantunque sia questo frugale; e dalle indigestioni, a cui certo sono di foggiacere, ogni qualvolta il pasto ch' io prendo fia alcuna cofa più largo del confueto.

Prima di uscire dalle digestioni in me stello ottenute, mi conviene avvertire, che quantunque parlato abbia sempre de suchi gastrici come producitori delle medime, io però non ho per questo preteso di escludere l'azione de suchi intestinali. Si sa che gl'intestini tenui damo l'ultima mano alla sostanza chilosa, che non era stata che rozzamente preparata dal ventricolo. Convengo adunque chequella digestione, che da suchi gastrici del mio stomaco si era fatta sa

Digestione .

le sostanze animali, e vegetabili rinserrate nelle borfette di tela , e ne'tubi di legno, sia stata perfezionata negl'intestini. Ma quetto non si oppone ne punto, ne poco ai risultati, che in nediatamente derivano dalle mie esperienze, i quali fono che lo stomaco umano va senza forza trituratrice, e che la digestione che quivi succede è unicamente originata da' fuchi gastrici; che che sia poi che vi concorrano, e dian mano i suchi stillanti dalle pareti de'tenui intestini.

## s. CCXV.

Diffi al paragrafo CCHI. che le esperienze di maggior rimarco da farsi su l' Uomo si potevano ridurre a due capi ; le une , che riguardassero le digestioni naturali da tentarfi nello stomaco col ministero de tubi, e di altrettali artific) ; le altre che concernessero le digestioni artificiali da cimentarsi col suco gastrico umano, ove riuscito fosse di poterne avere in lodevole copia. Eseguite, come per me si poteva, le esperienze del primo capo, rimaneva a fare ogni sforzo per cercar di effettuare l'altre del secondo . Bisognava dunque trovare un mezzo, con cui fare raccolta di cotesto inco . Il primo pensiere che mi nacque

60

in mente fu quello di ricercarlo ne'cadaveri umani, ed io aveva già cominciato a pigliare quella fatica, coll'esplorare alcuni stomachi d'Uomini morti . ma dovetti abbandonarla per non ottenere l'intento ch'io desiderava. Od erano questi stomachi senza il proprio suco, o fe ne contenevano, era esfo sì trobido, sì mescolato a materie straniere, che non faceva punto per me, che cercava di averlo puro . Le picciole fpugne riposte ne' tubi , che me lo avevano procacciato sì bene negli animali vivi . non' le trovava qui punto al caso. Siccome ad ogni esperienza fatta sopra me stesso io non prendeva mai che due foli tubetti ( per timore che da un maggior numero non potesse nascere qualche arrestamento nel mio flomaco ) così io non poteva valermi per volta che di due fole spugnette, le quali fomministrata mi avrebbero quantità troppo picciola di cotal fuco . Oltreche questo suco non poteva essere che impurissimo, per le eterogeneità di cui necessariamente dovevano imbeversi le spugne nel passar che facevano i tubetti per la cavità degl'intestini . Non mi reftava dunque che un mezzo, edera quello di farmi uscire per bocca a stomaco digiuno del fuco gastrico per via

del vomito ad arte proccurato. Così feci, preferendo l'espediente di simolarmi dolcemente le fauci con la punta di due dita, per cui producevasi in me subito il vomito, all'altro di prendere a digiuno dell'acqua tiepida, per non far confusione di questo fluido straniero col suco gastrico. Due mattine adunque prima di aver preso ne bevande ne cibi , eccitai in tal maniera in me il vomito, e tutte due le volte ne ebbi una ragionevole quantità, in grazia della quale potei intraprendere alcune poche esperienze, l'esito delle quali si sentirà quì fotto. To veramente ne avrei voluto intraprendere maggior numero, ma mi fu conteso di farlo dal non aver potuto continuare ad avere del mio suco gastrico, come avrei grandemente defiderato . L' ingratissimo senso, che eccitavasi in me nell'atto del vomito, e lo sconvolgimento di tutta la persona, ma singolarmente dello stomaco, che veniva in appresfo, e che durava per più ore fecero ful mio animo un' impressione sì svantaggiola, sì ributtante per questa esperienza, che non fui capace di ripeterla, malgrado la voglia fomma, che ne avessi .

### S. CCXVI.

Mi dovetti dunque contentare del suco gastrico fatto uscire per vomito in quelle due volte . La prima volta arrivò al peso di un'oncia, e 32. grani . Cotesto suco nell'uscir del mio corpo era spumoso, e alquanto attaccaticcio . L' offervai per altro limpido come l'acqua, massime dopo l'esser restato alcune ore in ripolo dentro ad un valo di vetro, e l'aver deposto un leggerissimo sedimento. Era, come l'acqua pura, di nessun colore, ma nel gustarlo aveva un picciolo sapore salato, senza però avere alcuna am rezza. Fattene cadere alcune goccie sul suoco, non si levava punto in fiamm, e lo stesso era approsimandolo ad un'ardente candela (a). Svaporava

#### Transcription of the contraction of the contraction

(a) Da questo paragraso unito ai LXXXI. CXXIII. CXLIX. CLXYXV. si raccoglie che il siuco gaftrico cusi dell' Juono, come degli anisali da me esporati non è punto infammabile. Ho tentato questo genere di esperimenti dall'aver veduto che al Reaumur sembrò che il suco gastrico del suo nibbio data offici di qualche infammabilità; la quata officiali qualche infammabilità il vuole derivata dal Sig. Batigne

Digestione: 63

facilmente all'aria aperta, ed avendone pofto 32. grani dentro a un vafettino, s siumò tutto, dopo l'aver provato per un quarto d'ora circa l'ardore de'carboni ardenti. Un'altra men picciola por-

#### TOUR PROPERTY OF STREET

dalla bile , di-fua natura in gran parte oleofa , la quale si trova nello stomaco degli uccelli carnivori . ( l. c. Première Reflexion fur les Experiences de Mr. de Reaumur ). Ma se questa ragion valesse il suco gastrico della più parte degli uccelli da me esplorati avrebbe dovuto ardere ; lo che appunto è contrario al fatto. Trovando io pertanto le mie esperienze opposte a quella del Reaumur, che è l'unica che da lui si adduce, io sospetterei forte che quell'offervata accensione fosse nata da tutt' altro, che dal suco gastrico. L'esperimento reaumuriano fu questo . Per levar l'odore di carne fetente, che contratto aveva un tubo prima bagnaro di fuco gastrico, lo mise il citato Naturalista su le accese brace; e di subito uscì dall'interno del tubo una fiamma; che durò più d'un minuto ( Second Mem. ) . Ma chi non vede che cotal fiamma poteva effere un effetto di qualche fostanza pinguedinosa, restata aderente al tubo per via della carne rinchiusa? E tanto più io mi confermerei in questa credenza, quanto che sottoposto avendo io al fuoco il fuco gastrico d'un nibbio simile a quello del Reaumur, del quale ho parlato alla Nota appolta al paragr. CLXXV., fi fu effe così inetto ad accenderfi, come gli altri fuchi gaffrici da me sperimentati.

K

zione di esso suco, la quale era di pelo 83. grani, essendo stata da me posta in altro picciol vaso, che fu subito chiufo con turacciolo, perche non isvaporasse, non cangiò mai di colore, nè di fapore, ne mai contrasse il minimo odor cattivo, non ostante che vi soggiornasse dentro sopra d'un mese, e ciò in stagione caldissima, perche estiva . Così fu da me impiegata una metà circa di quel mio fuco gastrico, e l'altra metà, appena che mi uscì di bocca, fu adoperata a fare un tentativo per la digestione artificiale . Fattala dunque entrare in un cannello di vetro lungo quasi due pollici, e largo a proporzione, chiuso ermeticamente in una estremità, e di angusta gola nell'altra, misi dentro a questo suco una discreta dose di carne cotta di bue massicata, e serrato il cannello con cotone, lo ripofi nel forno contiguo al fuoco d'una cucina, di cui ho parlato altra volta ( f. CL. ), dove fe non fentiva il preciso calore del mio stomaco, si trovava però in un ambiente affai caldo . A tal cannello ne unii un altro somigliantissimo provveduto d' egual dose della stessa carne masticata, ed immería in una quantità d'acqua pura eguale a quella del suco gastrico, per instituire anche qui un termine di paragoDigestione: 65

ne, come sperimentando gli animalifatto aveva in altri casi consimili . Ebbi poi cura di visitare di tempo in tempo l'uno, e l'altro cannello, e gli avvenimenti che ne seguirono suron questi. La carne nel suco gastrico prima dell'ore 13. cominciò lievemente a sfibrarfi , e lo sfibramento infensibilmente andò crescendo, in tanto che verso le 35. ore perduta quasi ogni consistenza sfuggiva fotto le dita al volerla prendere per offervarla. Quantunque però a giudizio dell'occhio inerme sembrasse la carne aver perduta la struttura fibrosa, guardando tuttavia fotto la lente quella tenerissima poltiglia, vi si vedevano le fibre carnose, ridotte per altro ad una estrema picciolezza. Lasciata in seguito due altri giorni quella semifluida informe massa nel suco gastrico, non si produffe in lei ulterior foluzione, continovando a vederfi quafi nel modo stesso que'frantumi di fibre. Per tutto questo tempo la carne non diede mai il minimo odor cattivo. Non così avvenne all' altra riposta nell'acqua dell'altro cannello, la quale verso le 16. ore putiva sensibilmente, e il puzzo andò poi aumentando per due altri giorni consecutivi, ne'quali seguitò la carne a restare infusa nell'acqua. Ebbi fingolare attenzione per vedere fe la carne si ssibrava. Qualche ssibramento successe, come succede sempre nella putrefizione, ma appena paragonabile a quello della carne del suco gastrico, giacche la maggior parte delle sibre carnose immerse nell' acqua si conservavano nel terzo giorno anche intiere.

### S. CCXVII.

Il suco gastrico da me reso per vomito la seconda volta, su più copioso del primo, e quindi io potei non solamente instituire su di esso quelle poche analifi . che inflituite aveva fu l'altro . ma anche ripetere con due cannelli l'esperimento della carne, riponendone uno nel forno ( §. CCXVI. ), e l'altro nel calor naturale dell'atmosfera, e ciò per vedere l'influenza che in questa incipiente digestione vi poteva avere il calore. Quanto adunque alle analifi, io dirò che effe mi manifestarono nel suco gastrico quelle stessissime proprietà, che mi avevano manifeitate prima . Riguardo poi al cannello che sentì sempre il calore del forno, la carne giunse qui pure a quel grado di scioglimento, al quale pervenuta era l'altra . Ben diversa fu la cofa , parlando del cannello restato nella temtemperie naturale dell'aria. Qui la foluzione della carne andò poco più avanti di quello che fatto aveva col mezzo dell'acqua nell'altro esperimento ( CCXVI). J. Solamente non mandò mai odore putredinoso, ancorche seguitasse a restar nel cannello inseme col suco gafirico per lo spazio di 7. giorni.

Prima di terminare questi racconti non debbo tace re un fatto in me accaduto, quando mi procacciai dal mio ventricolo per la seconda volta il suco gastrico. Quattr'ore prima di venire mediante il vomito a questo ributtante esperimento. io aveva preso due tubetti muniti di carne mast icata di manzo . Uno di essi nel rigurgito del sucogastrico mi usci di bocca. Era tutto intriso sì dentro che fuori di detto suco, il quale dava chiaramente a vedere, che cominciato aveva a digerire la carne, come appariva dall' effer questa già sfibrata alla superficie . e resa gelatinosa. Inoltre si era ridotta al peso di 38. grani, quando prima d' inchiuderla nel tubetto ne pefava 53. Cotello esperimento prova dunque aversi una rimarcabile digestione da suchi del ventricolo umano prima che i cibi rinchiufi tragettino agli intestini.

& CCXAIII

## 6. CCXVIII.

Ed eccoci giunti se non al termine delle fisiche nostre Ricerche, almeno fin dove potremo con ficurezza generalizzare le conseguenze su la Digestione degli Animali, e dell' Uomo. Dato abbiamo cominciamento con gli Animali a ventricolo muscoloso, quale si è la numerofa classe degli Uccessi gallinacci, e fi è veduto quanta parte prenda nel disporre, e preparare i cibi alla digestione la forza trituratrice. Quindi la Natura ha corredati cotessi Uccelli di muscoli ventricolari grossissimi, e robustisfimi, quali appunto si convenivano a sì importante lavoro. Ma veduto abbiamo altresì come questa digestione, confistente nel trasmutamento de' cibi in materia chimofa fia tutta opera de' fuchi affluentemente raccolti nella cavità de' ventrigli (Differtaz. Prima),

Agli Uccelli di ventriglio muscoloso tenuto hanno dietro alcuni di quelli da noi chiamati di ventriglio medio, quali sono le cornacchie, e l'ardee, e si è mostrato qui appoggiarsi l'affare della digestione per inteiro all'azione de' suchi gastrici (Disfertazione seconda).

A questi Uccelli si è unita la popo-

losa turba degli Animali a ventricolo membranofo, che per la prodigiofa loro varietà dir possiamo che si collegano, e intrecciano con quasi tutte le classi de viventi, altri essendovene abitatori dell' acque salsugginose del mare, o delle dolci de'fiumi, e de'laghi, quale si e una moltitudine di pesci squamosi; altri, a cui servono due elementi, l'acqua, e la terra, quali sono le salamandre, le rane, e le biscie notatrici; altri che firifciano fempre ful fuolo, come le vipere, le biscie terrestri, e molte altre consimili serpi; altri che sono nel numero de' quadrupedi, come i gatti, i cani, le pecore, i cavalli, i buoi; altri in I quelo de' Volatili, come gli Uccelli da preda. E a tutti questi animali si unisce pur l' Uomo, per esser egli a par di loro di ventricolo membranolo. În varj di essi mostrata abbiamo la necessità della triturazione, come ne' ruminanti, e nell' Uomo, prodotta dall' azione de'denti, in quella guisa che negli Uccelli gallinacci prodotta viene da' muscoli ventricolari. Ma in altri si è mostrato equalmente non concorrere la medesima ne punto ne poco al digerire, come nelle rane, nelle salamandre, nelle serpi, negli uccelli-rapaci. Non solo però in questi ultimi animali, ma anche

che ne'primi abbifognanti di triturazione, si è fatto vedere, come lo scioglieri, e digerifi de cibi è tutto lavoro, tutta opera de suchi gastrici (Disertazione terza, quarta, quinta).

Ed ecco come in ogni ordine di Animali la Natura semplicissima nelle sue Operazioni si è valuta di un sol principio per questa vitale funzione, in grazia del quale ha seminato a piena mano gli esofaghi, e i ventricoli di glandole, di follicoli, e di altri equivalenti ingegni, ricchissimi producitori e perenni di fuchi, che tanto interessano la vita degli Animali, e dell'Uomo. I quali fuchi quantunque abbiano tutti molte proprietà confimili o analoghe, non possono però non diversificare in altre, come raccogliesi dalla diversità degli effetti, I fuchi gastrici di alcuni animali per concuocere, e digerire i cibi fi contentano d'un calore presso a poco eguale a quello dell'atmosfera. Tali fono quelli del-le rane, delle salamandre, de pesci squamosi e di altri simili viventi a sangue freddo. All' opposito i suchi degli animali a sangue caldo sono inerti al digerire nel calore atmosferico, ma ne efigono uno considerabilmente più forte, quale si è quello degli stessi animali, dentro a quadi si trovano. Diverifificano altresì cotefti

testi suchi tra loro nella prontezza, e nella efficacia dell'agire. Nella prontezza, digerendo in poche ore gli alimenti negli animali caldi, e richiedendo intiere giornate, anzi talvolta più fettimane, perche arrivino a digerirli ne' freddi, fingolarmente nelle serpi. Nell'efficacia, non valendo i fuchi gastrici di certi animali a disciorre se non se corpi o antecedentemente tritati, o almenteneri e cedenti , come segnatamente è stato notato nella classe degli Uccelligallinacci, Per contrario i fuchi gastrici di altri giungono da se foli a scomporre . e a disfare delle fostanze o sommamente tenaci, quali fono i tendini, e i legamenti, o notabilmente dure, come l' ossa più rigide, e più compatte, la qual cosa e stata marcata nell' ardee, nelle serpi, negli uccelli rapaci, e nei cani. E l'Uomo stesso si è pur mostrato essere di questo numero, a riserva della niuna attività che sembrano avere i suoi suchi fopra l'ossa durissime, Inoltre i suchi gastrici di alcuni quanto sono abili nel digerire softanze animali, altrettanto sono inetti nel digerir la più parte delle vegetabili, siccome si è veduto da noi nella schiera degli uccelli da preda. Ben diversi da questi sono l' Uomo, i cani, i gatti, le cornacchie, e tant'altri animali, i cui suchi sono egualmente disposti nel digerire i corpi dell'uno, e dell' altro regno. Generalmente poi cotesti liquidi produttori della digestione nell' esterminato popolo degli Animali, quantunque destinati dalla Natura ad esercitare il loro potere, la loro esticacia nella cavità de' venericoli, non se ne spogliano però in guisa venendo di la estratti, che rendassi inoperosi rispetto agli alimenti, come apertamente lo dimostrano le moltisime digestioni abbozzate da' detti liquidi suoi del corpo animale, ottenutesi per egual modo co' suchi gastrici umani.

## g. CCXIX.

Messi così brevemente sotto un punto di generale veduta i tratti più principali, che riguardano lo stromento prossimo ed immediato della digestione, ragion vuole che li confrontiamo con quanto dato scritto di meglio su questo argomento, che tanto interessa la medica Scienza, facendoci dopo lecito il dirue il libero nostro parere. L'opinione più plausibile, e la più abbracciata da Medici si gregars, che illustri per quasi sute le Scuole di Europa, si e quella dell'immortal Boeravio, la quale non è che

73

un accordo delle varie Opinioni in diversi tempi uscite su tal Soggetto. Si fa egli primamente a confiderare le sostanze solide, e fluide inghiottite, le quali dall'effer ricevute, e diluite nel ventricolo umano come in un vase chiuso umido e caldo, dovrebbero quivi a norma della diversa indole loro soggiacere a un principio di fermentazione, o d' imputridimento. Ma oltracciò nel ventricolo piovono del continuo varie qualità di liquori, quali fono la faliva, che con affluenza distilla dalla bocca, e dall'esofago, il sottile, e trasparente liquor gafirico, originato dalle esilissime arteriuzze gastriche, e un umore più lento e mucolo separato nelle glandole ventricolari. Se adunque vorremo noi prendere . in considerazione tutti questi elementi, comprendendovi di più le reliquie de' cibi vecchi, che mettono in agitazione i novelli, l' aria frammischiata agli uni e agli altri, che intimamente li muove , il calor del luogo , eccitante questa mescolanza di corpi, troveremo che gli effetti da queste cause risultanti saranno il macerar le materie inghiottite, il diluirle, l'affottigharle, il dissolverle, il determinarle a un' incipiente fermentazione, l'imprimere finalmente su di esse un primo principio di vitalità . Così spie-Tomo II.

ga il Boeravio la digestione degli alimenti di tessitura più facile e tenera. Rispetto poi a quelli che sono più solidi, parendogli che le allegate cagioni non sieno bastanti per digerirli, chiama in soccorso la triturante forza del ventricolo, cagionata dai gagliardi movimenti della tonaca muscolosa, e promossa dagl' innumerabili incessanti colpi dell' adjacente aorta, e di tant' altre proffime arterie; la copia peravventura del fluido nerveo quivi più affluente che altrove: l'affidua validiffima compreffione in fine del diafragma, e de' mulcoli dell' abdome. In grazia pertanto di queste novelle cagioni ne feguirà, primo, che i cibi dovranno rifolversi in un fluores ed acquistare un color cinericio : secondo, che le fibre, le membrane, i tendini, le cartilagini, le offa, e fimili, rimarranno spogliate di sugo, e confervata la lor coerenza verranno espulse dal ventricolo; terzo che dagli alimenti vegetabili, ed animali dissoluti si verrà a produrre un umore fomigliantiffis mo ai nostri.

#### 6. CCXX.

Così quel celeberrimo Medico apre la mente fua intorno all'affare della digefiioDigeftione :

75 ftione dell' Uomo nelle fugolissime fue Instituzioni. Due sono adunque secondo lui gli agenti principali di questa vitale funzione, cioè a dire i diversi liquidi radunati nel ventricolo, e l'azione mec-, canica di questo viscere; concorrendovi poi come cause secondarie o ajutatrici il calore, l'aria, il fluido nerveo, i residui de' vecchi cibi, e un principio di fermentazione.

Quanto ai suchi gastrici, sebbene s' ingegni egli di spiegate d' una maniera plausibile, ed anche naturale, come disciolgano i cibi, si vede però che non aveya dei medefimi, che un' imperfetta e manchevole idea, Combinando queflo passo delle sue Instituzioni con le sue Note o Prelezioni, apertamente si ricava, che egli concepiya che i fuchi gaftrici dissolvessero gli alimenti in ragione di semplici fluidi, a guisa che sarebbe l'acqua eccitata da un calore pari a quello degli animali. Ma una infinità di fatti da me riferiti in questo Libro dimostrano che i suchi gastrici non disciolgono i cibi come semplici fluidi, ma come verisimi mestrui; e questa foluzione quanto sia più pronta, e più essicace di quella che si ottiene dal finido acqueo, lo palesano altri fatti egualmente moltiplicati, che decifivi . Di più

non isciolgono esti suchi, e non digeriscono soltanto le sostanze molli e cedenti, ma le più tenaci e più dure, contro quello che pensava il Boeravio. Per conto poi della triturazione, per le colegià dette facilmente potrà l'avveduto Lettore indovinare la mia risposta. Quanto: questa forza meccanica si è dimostrata possente ed efficace negli animali a ventricolo muscoloso, altrettanto si è provata nulla in quelli a ventricolo medio. e membranoso. Nello stomaco sopra tutto de' cani tanto fimile a quello degli Uomini sono state da me fatte a questo oggetto fingolari offervazioni. Ma non fire mai trovato che fia agitato da movimenti forti e gagliardi, da movimenti capaci di produrre tritamento ne'cibi. Oltre all'effersi ciò reso manifesto dalla niuna rottura, dal niuno ammaccamento cagionato dallo stomaco canino ne tubetti sottili, e facilmente compressibili, si è anche più chiaramente confermato dall'oculare contemplazione di esso Momaco nel tempo della digestione, i cui moti erano nulli, o al fommo blandi, e leggieri (6. CXCIX. CC.). Sebbene quelle prove cavate dagli effetti, che si sono avute ne' cani riguardo alla niuna forza trituratrice de' loro flomachi, le ho avute io sesso nel mio venDigeftione. 77

tricolo, come colta dai paragrafi CCIX. CCX. a' quali rimetto il Lettore. Quefli argomenti immediati e diretti contro la triturazione dimostrano dunque l' insusissenza della contraria Ipotesi Boeraviana. Sebbene egli è anche facile il convincerla di falsità, esaminati i fondamenti, a' quali si appoggia. Deduce egli la forza di triturazione dai moti della tonaca muscolosa, e dagli urti che prova il ventricolo in grazia de' corpi circostanti. Ma essendo questa tonaca negli animali a ventricolo membranofo di pareti molto sottili, non potrà produrre che moti proporzionati, cioè deboli, e piccioli. Dir bisogna altresì che sienodi poco momento la pressione, e la forza de' corpi attornianti il ventricolo. Almeno ho io trovato questo ne' cani, e ne'gatti. Messa la mano dentro all'abdome per un foro apertovi esplorava con le dita il ventricolo. Sentiva in più parti della fua convessità il pulsare delle sue arterie, come la Ressa cosa sperimentato aveva in alcuni uccelli a ventriglio muscoloso (f. XXXVIII.). Ma questo pulsare non influiva niente nell'abbassare o nel comprimere il ventricolo. Mi accorgeva col tatto che cotesto viscere non andava neppur esente dalle vibrazioni de' vasi arteriosi circonvicini . Ma

coteste vibrazioni non operavano su di -lui niente di più della pulsazione delle arterie gastriche. Il moto che si estendeva a tutto il ventricolo era quello di ascendere, e discendere che faceva il medesimo, mediante il moto della respirazione; come pure il peristaltico, che quando a quando in più d' un ventricolo si faceva sentire. Ma se il primo moto era indifferente a restrignere il ventricolo, il secondo lo restrigueva sì dolcemente, che da esso non poteva nascere tritamento nei cibi, e tutto al più dovevano questi agitarsi in vari fensi, e quindi effere più a portata di venire sciolti , e digeriti dai fuchi caffrici .

## 5. CCXXI.

Il calore, che qual causa ajutatrice della digestione si ammette dal Boeravio, io non posso che pienamente approvarso, per le mie esperienze altrove allegate, provanti l'importanza grande di quesso agente. Quantunque i suchi gassici non risultino di parti infiammabili (5.LXXXI. CXXIII. CXLIX. CLXXXV. CCXVI.), queste sono però tali, che col calore si rendono più possenti, più attuose ad infinuarsi ne corpi suscettibili di digestione, e a scomporti, e a dissolversi, perchè indi ne esca

79

più facilmente quel glutine gelatinoso, che serve immediatamente alla nutrizione. E la condizione del calore utiliffima per le dissoluzioni non è così propria des succi gastrici, che non si estenda agli altri mestrui generalmente.

Ammetto pur di buon grado, che pofaria, le cui parte l'elemento dell' aria, le cui particelle nello strigarfi dai cibi dentro a' quali col mezzo dell' inghiottita faliva erano state avvolte, non potranno non concorrere alla loro più

pronta foluzione,

Ma non sì facilmente faprei indurmi a convenire con lui nell'animettere, che il fluido nerveo accorrente copiofamente al ventri-lolo foffe di ajuto per la digenione; sì perche l'efifenza di un tal fluido refta tuttora nel numero delle cofe affai dubbie, e di incerfe; sì perche tro effer questa una supposizione pura-

mente precaria.

Molto meno poi posso essere del parere di quel Medico illustre, che le reliquie de cibi servano ad ajutare la digestione, osservando saviamente il grande
Hallero, che anzi allora appetiamo, e
digeriamo bene, quando vuoto abbiamo
del tutto il ventricolo (a). Più siate ho

CA DI-C T. HI

(e) Phys. T. VI,

io potuto negli animali confermare quefia verità di fatto. Dando poco da mangiare a una cornacchia, a un'ardea, a un falco, io vedeva che in capo a ser, sette ore i loro stomachi non contenavano più un benche minimo avanzo di cibo. Ma vedeva non meno che se loro somministrava cibi novelli, li prendevano avidissimamente, e in poco d'ora, quando non eran copios, li digerivano interamente, come mi appariva nell'aprimento de loro ventrigli.

Se nella digefione concorra un priecipio di fermentazione, come vuole queflo Scrittore, mi riferbo a dirne il mio parere nella feguente ed ultima Differtazione, dove fi dovrà efaminare con qualche estensione questo Argomento, per effere stato con grandioso apparato di Esprienze discusso in questi ultimi

tempi .

Finalmente io mi trovo necessitato di nuovo a discordare da lui in ciò che riguarda le fibre carmose, le membrane, i tendini, le cartilagini, le ossa, che a di lui avviso non si digeriscono dallo stomaco umano, ma se ne esprime foltanto il sugo; giacche le espetienze in me stelso fatte dimostrano che queste sostano nelle parti solide, a riserva dell'ossa più aculta parti solide, a riserva dell'ossa più Digestione: 81

dure ( S. CCV. CCVIII. CCXI. CCXII" CCXIII. CCXIV.). Portato com'era il Boeravio a conciliare le varie opinioni de' Medici su la digestione, qui pare che abbia voluto in parte feguire il parere di quelli, che volevano che l'afficio del ventricolo si fosse di dissolvere, e di estrarre il sugo de vegetabili, è degli animali, tra'quali si è distinto il chiarissimo Sig. Hecquet . E una Nota ch' egli appone a questo luogo, delle sue Instituzioni manifesta vieppiù la mente sua, giacche quivi osserva come nello sterco di cavallo fi trovino intieri i gambi del fieno mangiato, e lo stesso accada a quello del bue, non ostante la più volte replicata masticazione dell'animale. Nel tempo che faceva le mie Esperienze su la digestione trovai esser cosa di sommo rilievo l'indagare se quanto si osserva ne' cavalli, e ne'buoi, e così dicafi d'una moltitudine d'altri Quadrupedi, si avvera eziandio in animali di genere diverfo. E scopersi di fatto in alcuni non andare diversamente la cosa. Lo abbiam veduto : le cornacchie nere , e cenerognole fono granivore, e carnivore . L' esca che più volte loro apprestava era formentone discretamente rotto. Qualora dunque ne mangiavano, non oftante che sembrassero di appetirlo, tuttavia i

loro escrementi erano un aggregato di frantumi di questo grano, ma pressoche sprovveduti di sugo. Quasi il simile accadeva ove mangiavano carni di notabile consistenza, e durezza. Mettendo allora gli escrementi loro nell'acqua pura, ed agitandoli fortemente, fi scioglievano in massima parte, ma unapicciola porzione calava al fondo, e fi mostrava insolubile; se questa porzione si estraeva dall'acqua, e si esaminava, appariva composta di molte pellicciattole animali, alle quali restavano tuttora attaccate alcune fila carnofe. E sì l'une, che l'altre mantenevano qualche coerenza. Erano di varia lunghezza, e le più lunghe arrivavano quafi al pollice . Comparata la porzione escrementosa, che fi icioglieva nell'acqua, e in cui nulla reflava di indigesto, con l'altra che andava al fondo, e che manteneva qualche carattere di fostanza animale , la prima era sempre al di là del doppio della seconda. Le cornacchie giovani che digeriscon più presto delle adulte ( 6. LXIX. ) non arrivavano neppur esse a concuocere interamente queste carni dure. Era facile il trovare spelso alcune tele di cellulare nel loro sterco. Che se in vece di dar carne dura alle cornacchie, io ne dava loro della cenera, ed

Digestione. 83
In vece di formentone io somministrava
ad esse qualche altro vegetabile più molle e passolo, altora la concozione di rai
corpi si otteneva si bene, che nelle seccie non appariva di essi l'indizio il più
leggiere.

## 6. CCXXIL

L'ofservato da me nelle cornacchie à flato altresì notato nelle rane. Siccome questi amfibi si pascolano d'ordinario d'infetti, e d'altrettali animalucci, così non era raro il trovare tra mezzo alle sodanze secciose messe a scioglier nell'acqua, quando delle gambe, delle cofeie, e dell'ali di locutte, e quando altre parti crostacce di simili bestio-luzze.

ll Levenocchio efaminando col mic croscopio gli escrementi del merluzzo; li trovò composti di particolette filamentose simili a peli della barba tecisi dal rasiojo, le quali, secondo lui, erano avanzi indigesti di pesci dal merluzzo mangiati (a). Ne io punto peno a crederlo; che anzi avret di che confermara De que-

Trans. Philos. 152. an. II. ap. 1683.

( a ) Y LEWY LOWAL W. 173: 814: 17: 80: 20.21

quello fatto con una mia offervazione instituita alla lente nello sterco d'una tinca , nel quale quantunque non fi vedesse più segno di fibre carnose, apparivano però con somma evidenza i frammenti delle lische . Mi conviene però dire che ad onta di avere espiate e con lenti dolci, e con acute le materie fecali di moltissimi altri pesci io non vi ho trovato dentro la più picciola particella, il più picciolo atomo, che si potesse dire che avesse qualche carattere di sostanza animale o vegetabile . Ed altrettanto è stato da me offervato negli uccelli da preda , diurni , e notturni. Che anzi quelle carni stesse che passavano in picciolissima dose indigeste negli escrementi delle cornacchie ( 6 CCXXI. ), dall' aquila , dal falco , dai barbaggiani , dalle civette si digerivan per modo, che era impossibile il ritrovarne pur fegno, pur ombra nelle loro feccie. E quanto io dico degli uccelli rapaci, lo dico d'un' immensa moltitudine di altri uccelli di generi, e di specie fra loro diverfi, che quantunque notati ne'miei Giornali, pure io non nomino, per non essere soverchiamente nojoso, gli escrementi de quali con la più scrupolosa diligenza espiati non mi hanno mai manifestato il minimo che di organizzato, e che dir fi po.

Digestione . 85

si potesse appartenere sia al regno vegetabile, sia al regno animale. Le serpi fesse, quantunque di si lenta digessione, concuocono però gli alimenti inghiortiti si fattamente, che non se ne trovano più i vessigi negli escrementi, come alimeno ho io veduto nelle vipere, e nelle biscie si da terra, che d'acqua.

Facendo il confronto di queste mie Offervazioni fu gli escrementi con quelle che si riseriscopo dal Boeravio, e da altri, ne viene a mio avviso questa final conclusione, che considerata in genere la massa degli Animali, certe sostanze dei due regni passano ne'loro escrementi in tutto o in parte non mutate, perchè veramente i fuchi gastrici loro sono inetti al digerirle; ma che altre restano non mutate, precisamente perche non fanno quella dimora dentro a'ventricoli, che è necessaria perchè detti suchi abbiano il tempo di digerirle. Questo si è toccato con mano cogli esempli delle sostanze membranole, carnole, tendinole, ed anche offee, che fono quelle appunto che si giudicavano dal Boeravio incapaci d' essere digerite, quanto almeno alle parti folide. Eun altro convincentissimo esempio lo abbiam pure in quelle carni stefle, che prese dalle cornacchie spontaneamente, escono per le parti posteriori non del

del tutto sciolte, e che si sciolgono per intiero nei tubetti per molte ore obbligati a starsine ventrigli delle medessime, come ne sono restato convinto da replicato sperienze a questo sine tentate.

Non vi è quasi bisono, ch'io il dica. Questi mier rilevi non tendono punco minimire l'altissima sima, che tutto il mondo professa all' Ippocrate Olandese. Sprovveduto com' era di proprie Ostervazioni, e Sperienze, si raccolse i diversi pensamenti degli altri, e ne architetto quell'ingegnoso suo Sistema su la Digestione, che sembrava il più versissimile, il più appagante di cutti, ch'io medesimo di buon grado consesso di avere per l'addietto abbracciero; e totto abbraccieri tuttavia, se dalle mie stesse abbraccieri tuttavia, se dalle mie stesse esperienze non sossi stato ammonito di allontanarmi, in gran parte almeno, da esso.

## 6. CCXXIII.

Terminiamo la Differtazione col difectere un Problema, che non può avere rapporti più profilmi, e più diretti con quello che è stato da noi esposto so la cagione efficiente della Digestione. Il Signor Hunter, uno de migliori Anatomici che nel presente secolo abbia Digeftione . 8:

vantato l'Inghilterra, nell'aprir cadaveri umani fi abbatte fovente nel fenomeno di vedere la grande estremità dello stomaco notabilmente dissoluta, e talvolta anche rotta, e su i lembi della rottura di trovare quella mollezza, quello scioglimento, che presso a poco si osferva nelle carni mezzo digerite dal ventricolo vivo. In grazia della quale rottura le materie pria dallo stomaco contenute erano cadute dentro all'abdome. Offerva l'Autore che non poteva darfi che un tal vizio preefifteffe alla morte, e per la niuna connessione che aveva con l'antecedente malattia, e per estere più frequente negli Uomini periti fani, cioè a dire di morte violenta . Quindi per venire in cognizione della vera cagione di un tal fenomeno, non risparmiò egli di esaminare i ventricoli di differenti animali, ora appena che questi erano stati ammazzati, ora qualche tempo appresso la loro morte a E questi ventricoli non lasciarono di manifestargli, alcune volte almeno, il fopra indicato fenomeno. Allora fu che fi credette in istato di potere render ragione del medefimo, pensandoche quella dissoluzione , quella rottura non nascesse da altro, che da un proseguimento della digestione dopo morte; di ma-

niera che i suchi gastrici avessero allora il potere di dissolvere il proprio stomaco, per andar privo del principio vitale . Da questa sua scoperta inferisce egli non dipendere la digestione ne dai moti dello stomaco, ne dal calore, ma bensì da' suchi gastrici da esso lui considerati qual vero mestruo per gl'inghiottiti alimenti (a).

# 6. CCXXIV.

Quando fu da me letta la picciola ma sensata Memoria del Sig. Hunter io era tutto occupato nelle Esperienze su la Digestione. Veduto aveva la primaria influenza, che avevano su di essa i suchi gastrici. Scoperto aveva come questi non cesson di agire fuori del corpo animale, che equivale al dire, quando questo non vive più . Mi era noto come anche dopo morte le pareti del ventricolo feguitano a restar bagnate dei detti suchi. Con questi dati io non penava punto a credere il fenomeno, di cui parla l'Inglese Notomista, e a persuadermi della spiegazione, ch'egli ne reca.

annangarararanna ( ) Tranfact. Philof.

Digestione

89

teca. Ciò non offante non tornava che bene il ripetere le sue esperienze, ed io aveva tutto l'interesse di farlo. Privo com' era della comodità di cadaveri umani, mi rivolsi ai belvini, coll'aprire in diversi tempi varj animali, quali più presto, quali più tardi dopo la loro morte . Ma non saprei dire per quale fatalità di tanti stomachi da me esaminati non ne' vidi pur uno, che avesse la grande sua estremità o rotta o notabilmente disciolta . Disi notabilmente , giacche qualche dissoluzione mi appari più volte, e nominatamente in diversi pesci . Al pulirne il ventricolo da'cibi ingojati, questo si vedeva più volte escoriato, per l'interna tonaca, di cui era mancante. E la lefione, quelle fiate che viera, fi vedeva quali fempre dalla metà in già del ventricolo. Se questi fatti favorivano in parte l'Hunter , una moltitudine di altri gli eran contrari. Non ne veniva però da questo che li distruggessero : i miei erano negativi, quelli dell'Oservatore Inglese erano positivi ; e sappiamo che mille fatti negativi non vagliono a distruggerne un positivo, supposto sempre che questo sia accertato e sicuro. Ne io aveva motivo di diffidare di quelli dell'accennato Anatomico, per trapelare nel racconto di essi una certa

ingenuità, un certo candore, che d'ordinario sogliono esser figli della verità.

## 6. CCXXV.

L'esito poco felice di queste mie esperienze non mi fece già abbandonare l' idea della digestione dopo morte, ma fu in causa, ch'io mi rivolgessi ad esaminar questa idea sotto un nuovo aspetto. E'egli vero, diceva io meco stesso, che dopo morte seguitano i suchi gastrici ad esercitare ne' ventricoli la digerente loro virtà ? Se la cosa è così , dovranno adunque anche allora mettere in qualche dissoluzione gli alimenti. Si dia dunque a mangiare ad un animale, poi subito fi uccida, ed apertolo dopo un dato spazio di tempo, si osservi se gli alimenti fono andati foggetti a dissoluzione. Quefto semplicissimo pensiero che trovai giufto, volli verificarlo col fatto. Aftretta pertanto a digiunare per fette ore una cornacchia ( che era uno di quegli animali che in quel tempo io mi troyava avere ) acciocche il suo ventriglio fosse del tutto vuoto; le misi davanti alcuni pezzetti di carne bovina del peso di 114, grani , che detto fatto fi mangiò tutti, e che mandò immediatamente al ventricolo , per essere questi uccelli privi di goz-

gozzo, poi senza indugiar punto la ammazzai, indi per esser d'inverno la feci. passare ad una slufa dove fu lasciata per ore 6. Giudicando esser questo un tempo bastante , perche i suchi gastrici potuto avefsero agire, apersi allora il ventricolo, nel cui fondo era la carne nel seguente stato. Oltre all'essere intrifa di suco gastrico, era rammollita, e tenera d'ogni intorno, così che cedeva al dito che la toccava, quando prima era folida, come è proprio della carne bovina; il suo colore di rosso vivosi era convertito in un rosso dilavatissimo , e il sapore si fentiva amaro, e riferva però delle parti interne, che conservavano anche il gusto della carne. All'occhio mi pareva calata, e tale fi manifestò anche dal suo minor peso, che non su che di grani 52., dopo di averla con un pennello deterfa dal suco gastrico . Nel foggiorno di fei ore dentro al ventricolo erafi adunque quella carne fminuita sopra della metà, o ciò che torna lo stesso era stata da suchi gastrici più della metà digerita. Un muco cenerognolo occupava l'apertura del piloro , e s'inoltrava anche al di là per quafi un pollice nel duodeno, il qual muco non potei giudicare che fosse altro, che quella porzione di carne, che era già flata disciolta. Quan, Della

Quando diedi alla cornacchia la carne bovina, ne diedi in egual quantità. e della medesima fatta ad un'altra cornacchia simile, digiunante essa pure da fette ore , come l'altra , ma che non privai di vita se non se dopo due ore e un quarto, da che così l'aveva alimentata. Lo scopo era di vedere la differenza della digestione tra la carne restata nel ventriglio morto fei ore, e questa restata nel ventriglio vivo due oree un quarto. E di fatto tal differenza era rimarcabilissima, essendo stata qui la carne onninamente digerita; a riferva di alcune pelli membranose, che ordinariamente per offervazione da me fatta indugiano di più a' sciogliersi della parte musculosa. Il muco della seconda cornacchia era somigliantissimo a quello della prima, eccetto che vi si trovava in maggior copia, e si estendeva per un tratto più lungo nella cavità del duodeno. Questi due esperimenti ragguagliati 1' uno con l'altro provano due cole ; primo, che la digestione continua ad aversi dopo morte; secondo, che è però di gran lunga minore di quella che si ha quando è vivo l'animale; al che per altro io giudicai che nel caso addotto concorresfe anche il poco calore della flufa, che fu sempre all'incirca di 10. gradi, quan-

## Digeftiane:

do il calore della cornacchia viva oltrepafiava i 30., come generalmente suole esser quello degli uccelli.

## 6. CCXXVI.

Nella medefima flufa fu tenuta per s. ore un'altra cornacchia morta, cui prima d'ucciderla aveva cacciato giù per la gola due lamprede morte di fiume, del peso di 112. grani. Dopo questo tempo aperta la cornacchia, il suo ventriglio non aveva che una lampreda, ma che era quasi del tutto disfatta, e m'accorsi che l'altra occupava il canale dell'esofago, ma questa era intiera, tranne l' esfere divenuta vincida, e floscia. Onde bisogna dire, che non la cacciassi dentro al ventriglio , come era mia intenzione di fare.. Questo accidente su cagione, ch'io scoprissi una novella verità, la quale è, che nel tempo che i suchi gastrici produssero una sensibilissima digestione, i suchi esofagali non ne produffero alcuna.

## 6. CCXXVII,

Queste esperienze fatte in inverno volli ripeterle nella prossima seguente estate, per aver comodo di sottoporre gli anianimali uccisi a maggior calore. Valendomi delle stesse cornacchie, che eran delle nere , feci volontariamente prendere a due della carne trita di vitello, e messele subito a morte, le posi al sole su d'una finestra, dove io le lasciai per fette: ore . Si è già veduto in più luoghi quanta influenza abbia il calore nel promuovere le digestioni artificiali (6.CXLII.CLXXXVI,CCI,CGXVII.). Ma non fu minore la fua influenza dentro al ventriglio di questi due necelli . La carne, che ciascuna delle due cornacchie avea presa, pesava 68. grani, e di questa carne non efisteva più un atomonel ventriglio, che intiero dir fi potefse, effendosi tutta disciolta nella solita polta gelatinosa, la maggior parte della quale superato l'orifizio del piloro era corfa dentro al duodeno.

Corefii fatti provano a mio avviso d' una maniera decisa, che gli animali (a specie almeno da me sperimentata) seguitano a digerir gli alimenti dopo che hanno lasciato di vivere. Pure volendo considerar le cose a tutto rigore, come dee fare il Filososo, conviene l'andar contro a una difficoltà, che portebbe esser fatta, o che almeno e nata in mia mente, e ch'io non debbo dissimulare. Per quanto sollecitamente si ammazzino Digeftione .

95 gli animali dopo che si è dato loro a mangiare, certa cosa è però, che si frappone sempre qualche morula tra il momento che i cibi arrivano al ventricolo, e quello in cui essi muojono; nella qual morula dovranno necessariamente i suchi gastrici agire su i cibi. Inoltre dopo morte agiranno per qualche tempo fu i medesimi, come quasi agivano vivendo gli animali, per non ispegnersi così fubito il calor vitale . La dizestione adunque che si osserva negli animali morti effer potrebbe se non in tutto, in parte almeno l'effetto de'suchi gastrici operanti prima che si uccidano gli animali, e per qualche poco di tempo dopo che sono già morti.

Nulla eravi di più facile, che il pefare il valore di questa obbjezione, giacche altro non vi si richiedea, che il far discendere al ventricolo di un animale uccifo, e spogliato del proprio calore qualche porzione di alimento, ed offervare quanto in leguito accadeva. La prova fu medesimamente instituita su d'una cornacchia, nel cui ventriglio un'ora appresso che l'ebbi morta, e che non riteneva più che il calore dell'atmosfera, ficcome me ne convinte il termometro. feci entrare 42. grani di carne vaccina fatta in tritoli; ed aperfi poi la cornacchia dopo di averla tenuta al fole 7. ore continue. Ma quì medesimamente in vece dei pezzetti di carne folida , non vi trovai che la solita colliquazione carnosa, in parte dentro al ventriglio, ed in parte dentro al duodeno. Sicche chiaro appariva nascere quella soluzione dal ministero de'suchi gastrici operanti indipendemente dalle forze vitalia

#### 6. CCXXVIIL

Furono rifatte le esperienze in un barbaggiani, ed un merlo, che ammazzai subito che li ebbi alimentati di carne : ed apersi poscia i loro ventrigli dopo l' effer restati gli uccelli in fito caldo 7. ore. La carne data al merlo era divisa in tre pezzetti , che pesavano 82. grani, e l'altra data al barbaggiani costava d'un sol pezzuolo, ma grosserello in modo, che arrivava a mezz'oncia, e sei grani. Esistevano tuttavia ne ventrigli i quattro piccioli pezzi, ma esteriormente vestiti d'uno strato mucoso, manifestante la dissoluzion della carne.

Penfai se restando più a lungo la carne nei ventrigli degli uccelli morti venisse ulteriormente digerita, ma ciò non avvenne . Almeno ripetuta avendo con de medefime circoftanze questa esperienza in due altri uccelli della medefima in feccie, lafciati morti nel medefimo ambiente caldo per 22. ore, la diffoluzion della carne non fembrommi che fatto aveffe ulteriori progreffi. Sì il merlo, che il barbaggiani, nell'aprirli mandavano un odor fetido, per le interiora che cominciavano a putrefarfi, la parte però interna del ventriglio, come pute la carne che vi gradentro, non puttvaso punto.

# 6. CCXXIX.

Determinato com'era di voler tentare questo genere fingolare di cimenti su varie classi di animali, per potere con più ficurezza generalizzarne le confeguenze, oltre agli uccelli volli fperimentare alcuni pesci, e quadrupedi. Parlando de' primi, mi valeva di quelli, che offre la picciola e meschina Pescheria di Pavia, confidenti in lucci, ciprini, barbi, tinche, anguille, carpi, e fimili, proccurando fempre di averne di quelli, che fossero freschissimi, ossia da poco tempo periti. Per lo squarcio della bocca introduceva ne' loro stomachi varie fostanze animali, come pesciolini, piccioli tozzi di carne di vitello, o dibue, ranocchi, bruchi cc.; e dopo un tempo più

o meno lungo li apriva . Restringo in pochi tratti quanto diffusamente sta espofto ne' miei Giornali . La parte di queste materie animali, che era la disopra della regione del ventricolo, cioè a dire nel canale dell'esosago (la qual cosa:non era sì rara a succedere) si manteneva sanissima: era pure talvolta sana anche l' altra che veniva abbracciata dalle pareti del ventricolo; ma per lo più quest' ultima si vedeva logora, e in parte confunta. Le rane singolarmente offerivano un fonomeno degno d'effere menzionato. La loro pelle di sua natura tenace affai era in più siti mancante, sopra tutto nel fondo del ventricolo; e dove efifleva tuttora, si era intenerita a segno, che con pochissima forza si lacerava dalle dita. I fuchi gastrici adunque ne'pe-sci conservano il potere di digerir dopo morte, meno però per quanto mi parve, che gli uccelli, giacche prodotta non avevano una così forte soluzione.

## 6. CCXXX.

I quadrupedi, che condannai a morire in grazia di queste esperienze, surono cani, e gatti. Dopo di essermi reso certo che non restavano più cibi ne loso ventricoli; per averli fatti per mol-

99

te ore tollerar la fame, dava ad etti una data quantità di carne, che detto fatto trangugiavano, indi fenza il minimo indugio venivano strangolati. Tre cani, e tre gatti nell'estiva stagione incontrarono questa sorte. Due dei primi, e due dei secondi furono lasciati al sole per 9. ore, e gli altri due li lasciai all'ombra per egual tempo. La digestione della carne ne'cani, e nei gatti restati al fole si manifestò dal solito spappolare della medefima; ma un tale effetto appena fu conoscibile nel cane, e rel gatto che non sentì che la mediata luce solare. Questi esperimenti confermano sempre più l'utilità, o piuttofto la necessità del calore per la digestione di moltiffimi animali.

#### J. CCXXXI.

Posi fine a questo genere di curiose ricerche con una, che quantunque nell'essenziale non dissersife da esse, portava però seco una circostanza nuova, che rea quella di vedere qual cambiamento ne sosse ventro a'cibi, ogni qualvolta il ventricolo, dentro cui erano, sosse stato levato dall'animale. Il tentativo lo intrapresi in un gatto, in una cornacchia, e in un barbaggiani; che sur le E 2 rono

#### 100 Della

rono quegli animali, che mitrovai avere quando nacque in me cotal pensiero. Cibati adunque che gli ebbi con discreta dose di carne, fu da essi reciso il ventricolo, cui legai strettamente al di là del cardias, e del piloro, perchè i contenuti cibi non poteffero uscire, e questi tre visceri surono messi al sole dentro all'acqua riposta in un vaso, acciocche nel tempo che sentivano il calore non corressero pericolo di prosciugarsi. Aperti tutti e tre dopo l'e fr restati in quel luogo cinque ore e mezza, mi accorsi che l'acqua non si era punto insinuata nella fua cavità. La carne, quantunque fatta si fosse alla superficie sensibilmente mucosa, massime quella che era stata ne'ventrigli della cornacchia, e del barbaggiani (loche denotava un principio di soluzione ) questa era però cosa assai picciola in agguaglio a quello scioglimento, che era seguito nel ventriglio di quefli animali quando faceva corpo con esti. Ed era troppo naturale che il fatto dovesse succeder così. Imperciocche per cagione di quella separazione, e della mancanza dell'esofago non evacuandosi più nella cavità del ventricolo quella quantità di suchi, che si evacua allorche queflo viscere è unito all'animale, minore in proporzione doveva esfere l'effetto da effi

# Digestione: 101 essi prodotto; ossi la digestione degli

alimenti. Coteste esperienze concernenti le carni date agli animali prima di ucciderli, non mi hanno manifestata rottura o guafto nel loro stomachi, siccome non me ne avevano manifestato l'altre intraprefe col femplice oggetto di verificar quelle dell' Hunter ( J. CCXX IV. ). Solamente a quel modo, che nelle prime estata da me notata qualche escoriazione verso il fondo di alcuni ventricoli ( §. citat.), mi è accaduto di vedere talvolta lo stesso in queste ultime: e però dir bisogna, che le tonache ventricolari in questi animali morti soffrano meno dai fuchi gastrici di quello che fanno le carni allogate dentro alle medesime . Ho fatta questa esperienza. Ad un cane affamato ho mello innanzi alcuni pezzetti di stomaco d'un altro cane, i quali non ha avuto difficoltà di mangiarsi; poi subito è stato strozzato, éd in leguito feparato, dopo l'effere restato in sito caldo 9. ore . Senfibiliffima era la diffoluzione che fofferta avevano que' bocconcini di stomaco, ma nessuna se ne vedeva nelle pareti dello stomaco del cane uccifo, a riferva di una leggiera

macerazione nella grande sua estremità, merce cui la tonaca villosa ivi toccata E 3 col col dito, od altro corpo, facilmente fi staccava, e scioglieva. Ne mi parve difficile il capire per qual cagione i ventricoli degli animali morti non vadan soggetti ordinariamente a quella dislouzione, che si osferva ne corpi che rinferrano, se si voglia riflettere che detti corpi per esse ilberi, e come situtuanti in que'cavi visceri resano per ogni parte investiti da'suchi gastrici, quando i ventricoli non ne provano l'azione se non se nell'interna loro superficie.

Ponderate pertanto le Esperienze espofle ne paragrasi CCXXV., e seguenti,
a me sembra che non possa più cader
dubbio intorno alla digestione, che sino
a un dato tempo seguita ad aversi dopo
la morte; e però in, questa parte convengo pienamente coschirarissimo Inglese Anatomico, disconvenendo soltanto
nell'altra, dove vuole che questa funzione sia independente dal calore (§.
CCXXIII.), troppi essendo i fatti in
questo Libro riseriti, che a tutta evidenza mostran l'opposito.

#### Disfertazione Sesta.

Se gli Alimenti fermentino dentro allo flomaco.

#### S. CCXXXII.

Ntriamo ora a ragionare di quanto nell'antecedente Differtazione fi è da noi promesso di fare (§.CCXXI.) cioè a dire prendiamo a cercare con la guida dell'esperienza, sovrana direttrice nelle fisiche nostre disamine, se i cibi foggiacciano a fermentazione nel lor foggiorno dentro agli stomachi degli Animali, e dell'Uomo. Cotal fentimento è stato da' Medici pressoche universalmente abbracciato verso la metà dell' ultimo fecolo, nel qual tempo per ifpiegare le varie funzioni del corpo umano si faceva quell'uso delle fermentazioni che si fece una volta della materia sottile, che si è fatto a questi ultimi tempi della Elettricità, e che fassi presentemente delle specie diverse di aria. Questo sentimento però è stato in seguito da non pochi impugnato, tra gli altri dal

Boeravio, il quale dalle proprie Offervazioni diretto ha trovato effere questa moltiplicità di fermentazioni un giuoco di fantalie falsamente creatrici, non un fatto esillente in natura; e delle tante bonariamente già da' Medici immaginate ha creduto non doversi ritenere 'che quella fola, che secondo lui si ha nel ventricolo, ma eziandio limitata di molto, e imperfetta. I cibi adunque entrati negli flomachi animali, e segnatamen. te in quello dell' Uomo si troveranno avere, secondo lui, le condizioni richiefle per fermentare . La faliva, e i fuchi gastrici, che fanno le veci dell' acqua; il libero accesso dell'aria, il ventricolo discretamente serrato, il calore del luogo, e la qualità de' cibi stessi, la più parte di lor natura inchinevoli per la fermantazione . Questi adunque dovranno cominciare a fermentare; e di ciò fanno testimonianza i venti, che dallo stomaco si mandan fuori per bocca poco dopo l'aver preso cibo, e il romore che talvolta fentesi allora nello stomaco stesso. Ma questa fermentazione non potrà perfezionarsi e compirsi, tra l'altre cagioni per la troppo breve dimora che fanno gli alimenti dentro a questo viscere.

5. CCXXXIII.

# Digestione:

IOS

#### 6. CCXXXIII.

In questo unico fenso fecondo il Boeravio, e i Boeraviani si può dire, che durante la digestione fermentino i cibi dentro di noi, e degli animali, il qual fenfo però è sembrato troppo ristretto a due chiarissimi Medici moderni, i quali non hanno avuta difficoltà di ammettere nel presente affare una compiuta fermentazione, volendo anzi che questa sia il primario agente per lo scioglimento, e la digestione de cibi. Parlo de Signori Pringle, e Macbride, i quali per sapere se quivi si ha fermentazione , e a qual grado si ha, fonosi ingegnati d'indurre la Natura ad operare fuora del corpo animale quello che opera dentro al medefimo. Preparate adunque varie fostanze, parte vegetabili, parte animali, di quelle cioè che noi pratichiamo pel giornaliero nostro sostentamento, le collocavano in vafi, ora feparate, ora unite, inzuppandole di ricca dose d'acqua vulgare, o di faliva umana, e quefli vafi li affidavano a fitocaldo, offervando intanto quai cangiamenti, quali degenerazioni indi ne venivano. I rifultati erano, che tali sostanze dopo un tempo più o men breve cominciavano

a fermentare; che la fermentazione ingaghardiva fino a farti notabilissima ; che in seguito si sminuiva, e da ultimo terminava, acquistando per lo più allora le materie decomposte, e omai spappolanti un dolce sapore. E questi diversi gradi di fermentazione erano innegabili dall'intumidire, che faceva la massa dentro dei vasi, dal farsi più rara, dall'ascendere, dal concepire in ogni sua parte un movimento intestino, dal generarsi una moltitudine di bolle d'aria, ascendenti alla superficie del liquore, e dal venire fospinte in alto, e dal galleggiare le materie vegetabili, ed animali, primagiacenti sul fondo de vasi. Queste esperienze istituite prima dal Pringle, poi ritetute, e variate dal Macbride sono state a stabilire una dichiarata fermentazione nella digestione, così che questa a loro giudizio non è che un processo fermentativo, spiegato presso a poco da essi nel modo seguente. Gli alimenti divisi dalla masticazione, e penetrati dalla saliva debbono di necessità tostoche discesi sono al ventricolo cominciare ad esfere agitati dal movimento intestino compagno indivisibile delle fermentazioni, il qual movimento viene in esti suscitato dal calore del luogo, dagli avanzi de' cibi vecchi, Digestione: 107

e dalla virtà fermentativa del fuco gaftrico, ma fingolarmente dalla faliva, dimoftrata da effi attiffima a rifvegliare. e a promuovere la fermentazione . Il primo effetto di un tal moro si èquello di spingere alla superficie de'liquidi gaftrici, e falivali la parte folida deglialimenti, i quali saranno in tal sito sostenuti per un po'di tempo, a cagione della frequenza delle bollicelle d'aria ad effi appiccate, ma ceifindo quelle, e venendo effi sciolti, e diftrutti, dovranno precipitare, e per tal modo confondersi co' liquidi dello stomaco. E questa confufione farà più intima, e più completa per l'agitazione prodotta dal moto peristaltico , per l'alternata pressione del diafragma, e de'muscoli dell'abdome come altresì pel continuo pulsare de' grossi vasi sanguigni adjacenti. In tale stato si troveranno gli alimenti allorche passano dallo stomaco al duodeno, e agli altri intestini tenui, dentro a'quali la prima loro natura interamente li cangia per la mescolanza della bile, e del suco pancreatico, ma principalmente pel moto di fermentazione, che non lascia di continuare: e allora è che le varie qualità de' medefimi alimenti fi 'trasmutano in un liquido dolce, e temperato, nutritivo, e che vivamente fermenta, al quale è

stato dato il nome di Chilo. Dietro a questa Teoria della fermentazione coma causa profima, ed immediata della Digestione stabilicono i due valenti Inglesi una specie di muovo Sistema medico, utilissimo, secondo essi, per la Pratica, ingegnosamente spiegato dal Pringle nella sua Appendite su le sostante su la suscipiente, ed antiseptiche, e dal Macbride nel suo Saggio d'Esperienze su la Fermentazione delle alimentizie misure.

#### CCXXXIV.

I pensamenti di questi due viventi Scrittori hanno indotto non pochi Fisici ad abbracciarli, senza però che altri si allontanino dal sentimento del Boeravio full'iniziale fermentazione, che a di lui detta succede ne'cibi dentro allo stomaco, così che può dirsi che su di un tal punto sono oggigiorno divisi in due i Medici di Europa. Quando io lessi i due Inglesi io non aveva istituite che poche esperienze intorno alla Digestione, cioè alcune di quelle, da cui mi cominciava a costare esfere il suco gastrico per riguardo agli alimenti un vero mestruo offia dissolvente, e ciò mediante alcune sostanze vegetabili, ed animali digeritesi dentro a' tubi fatti prendere

# Digestione. 109

agli uccelli del genere gallinaceo ( J. XXXIX. XL. XLI. XLII. XLIII. ) . Ma queste sperienze non potevano istruirmi, se nel tempo che si scioglievano per via de'suchi gastrici i cibi, vi concorre-va o no la sermentazione. Vero è che trovato essendosi avere detti suchi la ragione di mestrui, questi potevano agire indipendentemente dalla fermentazione, avendo noi l'esempio in Chimica di altri moltissimi mestrui, ne quali non si osserva verun indizio di fermentazione nell'attuale decomponimento de'corpi ad essi foggetti. Ma vero è altresì che non repugnava che allorche fi disciolgono i cibi dall'azione del suco gastrico si generasse spontaneamente nella mistura un moto intestino e fermentativo . E però in tal caso se la fermentazione non era la cagione efficiente della digestione, come vogliono Pringle, e Macbride (6. CCXXXIII.) veniva però ad esser compagna di questa vitale funzione. Quindi per venire a lume di questo per me ignoto fenomeno mi rivolsi ad altre esperienze: e siccome la loro Teoria si appoggia per intiero alle fermentazioni ottenutesi dalle sostanze vegetabili, ed animali dentro a' vasi, così in primo luogo mi appigliai a queste col mettere in più boccette di vetro quando pane carne e

faliva, quando acqua carne e pane, quando farina faliva e carne, che furono appunto alcune delle principali miliure, nelle quali videro i due più volte menzionati Scrittori più viva e più rigogliofa la fermentazione. Chiuse furono le boccette, non però ermeticamente, e poste in luogo, dove il calore era tra il grado 20. e 24., per essere nelle maggiori vampe dell'estate . Le misture . quali più tardi , quali più presto , cominciarono a mandare in alto delle picciole bolle d'aria, che nella frequenza, e nel volume andaron crescendo, formando intanto alla superficie delle miflure un bianco velo spumoso, che seguitò a farsi vedere, finche seguitarono ad ascendere le bolle aeree. In questo frattempo la maísa si era gonfiata di molto, fino a giungere a toccare i turaccioli in alcuni vati, il moto intestino era in lei visibilissimo, e le materie vegetabili, ed animali, per le frequenti bolle d'aria, onde erano circondate, e per la dilatazione del volume fatteli più leggiere del fluido in cui erano immerse, soprannotavano ad esso. Quì adunque i tegnali di una decifa fermentazione non potevano elsere più palefi. E però in quella parte io mi trovava in pienissimo accordo co' Signori Macbride, e Pringle. & CCXXXV.

#### 6. CCXXXV.

Ma la buona Logica non mi permetteva così subito di accordarmi nell'altra, cioè a dire che una simile fermentazione si avesse anche nelle medesime fostanze animali e vegetabili allorche si trovano dentro a' ventricoli . L motivi di sospendere il mio giudizio eran diversi . Oltre al foggiorno de'cibi dentro al ventricolo, troppo breve per una compiuta fermentazione, come e stato avvertito dal Boeravio ( S. CCXXXII. ), rifletteva che dal provarsi , che la faliva è atta a produrre, e a promovere la fermentazione, non ne veniva di necessaria confeguenza, che far dovesse lo stesso il fuco gastrico. Conciossiache quantunque questo sia in parte composto di saliva, rifulta però di altri liquidi , per cui fi viene a formare un terzo, che negli effetti diversi fica da luoi componenti . Quanti esempli non si sono per me addotti, in the i suchi gastrici ritengono in parte la qualità di mestrui dentro de' vasi? Ma cotal virtà io non l'ho punto scoperta nella faliva. Ho mostrato di più che le carni affoggettate a' fuchi gastrici non vanno soggette a imputridimento, e questa ve-rità avremo occasione più sotto di confermarla viemmaggiormente. Ma non è così favellando delle carni messe dentro alla faliva, le quali anzi per le sperienze da me fatte imputridifcon più presto, che nell'acqua vulgare. Questo era dunque uno dei motivi, che mi ratteneva dall'abbracciar senza più la sentenza del Macbride, e del Pringle. Prima di sentenziare che quelle fermentazioni, che si offervan ne' vasi si hanno egualmente nello sto. maco dell'uomo, e degli Animali, io avrei voluto che questi due Medici oltre alla saliva avessero anche sperimentato i suchi gastrici; e non ho potuto non fare le maraviglie come un punto di sì grande importanza sia stato da entrambi interamente trascurato. Inoltre è più che noto, che uno dei requisiti per aversi la fermentazione si è la quiete, la quale è ben lungi ad ottenersi ne' ventricoli, come si ottiene dentro a' vasi, non solo a motivo del moto comune degli Animali, ma anche perquello degli stessi ventricoli. Finalmente quand'anche la fermentazione cominciato aveffe a suscitarsi ne' cibi, pareva che dovuto avesse sossocarsi prestissimo per la nuova saliva, e pel nuovo suco gastrico che incessantemente, e a gran copia piovono dentro al ventricolo. E tanto il moto del ventricolo, quanto il continuo discendere delDigestione. 113

la faliva, e de fuchi gastrici dentro al medesimo; sono già stati da altri obbiettati al Pringle, e ili Macbride; come due impedimenti per la sermentazione quantunque poi nessiuno, per quanto in supria, si sia pirso la pena di avverarli col fatto, come saria stato meltiere. Que s'aggi sperimentali adunque che non erano stati tentati da altri, e che erano gli unici per decidere questa Quisione, mi determina di intraprenderli io, ed aveva tutta l'opportunità di farlo per le continue esperienze si la Digestione; che issituiva in quel tempo.

# 6. CCXXXVI.

In più luoghi di questo Libro si è parlato delle digessioni artificialmente da me ottenure, ossi delle dissoluzioni di carne, di pane, e d'altri corpi restati per un dato tempo immersi ne sochi gastrici riposti ne vasti. Quivi adunque io aveva un bellissimocampo di notare, setali dissoluzioni venivano accompagnate da fermentazione, e posso dire di non aver fatta mistura di suco gastrico, e di teali corpi, che non sia stata a questo sina diligentemente da me esaminata. L'essio di questo genere di esperimenti era il seguente. Qualora i vasi restavano sim-

pre in quiete, dopo alcune ore cominciavano ad inforger nelle milture delle bolle d'aria, rare su le prime, epicciolistime, ma in seguito grosse e frequenci , aderendo in fingolar modo ai corpi vegetabili, ed animali, per cui fatti questi più leggieri, venivano non rade volte a galla de'fuchi gastrici . Quest' aria derivasse poi o perche trovavasi rammescolata a quelle misture, e mediante il calore si rendeva sensibile sotto forma di bolle, o perche sprigionavasi, ed usciva dall'intorno delle medefime , come vogliono Pringle, e Macbride, o piuttosto per l'una, el'altra cagione, come sembra più probabile. I sudetti corpi vegetabili, ed animali o davano fondo in feguito, o continuavano a restare a galla , venendo sciolti intanto da gastrici mestrui, ma senza che mai, o quasi mai appariffe nella miffura il più picciolo movimento inteltino, all'opposito di quanto accadeva, fe a' suchi gastrici io surrogava l'umana faliva. Che se i vasi pon restavano sempre in quiete, ma quando a quando mi prendeva la pena di leggermente agitarli, fingolarmente poche ore dopo di aver fatte le infusioni, rare erano le bolle d'aria che vi si generavano dentro, ne quasi mai si follevavano allora le sostanze vegetabili , ed

animali, non oftante che queile venissero sciolte da' suchi gastrici egualmente bene, come quando i vafr restavano sempre in quiete. E le esperienze di agitare i vasi le trovo su miei Giornali istitui. te con diversi suchi gastrici quattordici volte, senza che mai ne'risultati dimostrata abbiano discordanza fra loro . In vista di questi fatti io non poteva dunque ammettere non folo che la fermentazione fosse la causa efficiente di quefle artificiali digestioni, ma che nemmeno vi concorresse a maniera di conseguente o di effetto : e nuove esperienze combinate in altra maniera sempre più mi allontanarono da questa Opinione . Parlammo altrove della ricchezza del fuco gastrico, che incessantemente piove dentro al ventriglio delle cornacchie, e della prontezza ; e facilità ch' elleno hanno nel digerire, fingotarmente le sono di nido ( 5. LXXXIII. LXIX. ) . Fra le varie sperienze operate suora del corpo animale con questo suco, ne intrapresi alcune, in cui cercava che venisse rinnovato presso a poco come rinnovati ne'loro ventrigli . Empieva di detto suco fino a una data altezza alcuni larghi cannelli di vetro, ed obbligatili a restar verticali, inseriva nella estremità superiore dieffi un picciolo imbuto, dentro al quale io andava verfando del novello fuco. che passava ai cannelli, ma lentamente , e quasi goccia a goccia , per esfere l'apice dell'imbuto di forame fottilissimo . L'estremità inseriore dei cannelli era stata a bella posta negligentemente ferrata, perche non negasse affatto l'esito al fuco, così che quanto ne entrava per di fopra mediante l'imbuto, tanto presso a poco ne veniva ad uscir per di fotto . Il tutto così preparato, io immergeva nel suco gastrico esistente ne' cannelli della carne, e del pane ( cibo che si digerisce ottimamente dalle cornacchie ), variando in modo gli esperimenti, che ora queste due fatte di corpi erano separate, ora insieme congiunte . E tanto gli uni , quanto gli altri con maravigliofa prestezza si discioglievano sì per effere forte il calore dell'atmosfera, come a motivo del suco gastrico incessantemente rinnovato. Non ostante che i cannelli restassero sempre in quiete, pochissime erano le bolle aeree che comparivano nelle misture, le loro parti non manifestavano il più picciolo intestino commovimento; la carne, e il pane che subito che furono immersi nel liquido gastrico calarono al fondo, non si mossero mai di là, a riserva d'incorporarsi al suco, di mano in mano che Digestione: 117 fi andavan sciogliendo; a far breve si ebbe digestione senza neppur uno di que caratteri, che accompagnano la fermentazione.

## 6. CCXXXVII.

Che se fuori del corpo animale non ha punto luogo la fermentazione, fembrava quasi sicuro che neppure lo avesse dentro di esso. Tuttavia per accertarmene senza replica conveniva portar l' occhio dentro a qualche animale. La digestione è ella , secondo i due rispettabili Medici Macbride, e Pringie, un Processo fermentativo? Dunque nel tempo che questa attualmente si fa, scendiamo ad efaminarla, forprendiamo la Natura sul fatto, e veggiamo quale ne sia il suo lavoro. Per iscoprir ciò mi valsi di quegli animali, che per altri punti da me discussi nel presente Libro interessavano la digestione. A quattro galline nostrali, che per 12, ore erano restate senza cibo, diedi del formento, e dopo cinque ore apersi il ventriglio a due, senza ammazzarle; e questo metodo di visitare i ventricoli vivo l'animale, io lo praticai nelle offervazioni, che narrerò in seguito, temendoche la visita fatta dopo morte non fosse un poco intempesti.

pestiva allo scopo, che mi era perfisso. La cavità pertanto di questidue ventricoli era piena zeppa di granella di formento in massima parte rotte, oltre una palla farinacea e semifluida confusamente rammefcolata a quefto tritume; e l' orifizio del piloro con lunga porzione del duodeno rigurgitavano della fuddetta pasta, ma assai più fluida. Per quanto io frugaffi con l'occhio sì nudo che armato di lente dentro a quella confusa poltiglia, io non feppi ravvifare nella medefima il più piccolo contraffegno di fermentazione, essendo essa quietissima nelle fue parti, e interamente spogliata di bolle d'aria. Aspettai altre tre ore ad aprire i ventrigli dell'altre due galline, per ved re se ciò che non era accaduto à digestione incominciatà, fosse almeno fucceduto essendosi la medesima di molto inoltrata. Quivi in fatti la pasta farinacea era più intrifa di fuco gastrico, e la maggior parte de grani del formento non aveva più che la nuda scorza . ma quella total privazione di moto intestino, e di bolle aeree da me notata nelle due prime galline si confermò ne più ne meno anche in queste.

6. CCXXXVIII.

#### §. CCXXXVIII.

Dietro a questo saggio negli animali a ventriglio muscoloso, ne seci uno in quegli a ventriglio medio, sperimentan, do tre cornacchie cenerognole nidiaci . Due ore dopo di averle satollate tutte e tre di carne vaccina, apersi il ventriglio d'una. La carne era già più della metà disfatta, ma fenza ch'io poteffi scorgere in quello ssecello verun principio fermentativo. E il medefimo fu nell' altre due cornacchie aperte dopo un'altr' ora e tre quarti, non oftante che si potesse dire omai compiuta la digestione, per non restare più dentro a' yentrigli che un fluido denfetto di color bigio, che altro non era che un composto di carne sciolta, e di suco gastrico.

Parlando degli Animali a ventricolo membranoso, quelli chi io csaminai surono un guso, alcuni cani, e gatti, e qualche biscia terrestre, ed acquatica, cercando sempre di fare le mie Ossevazioni in tre tempi diversi, cioè a digensione incominciata, inoltrata, e compiuta. Ma dentro agli stomachi di tutti questi animali non vidi mai cosa, che mi potesse far sospettare d'una nascente sermentazione. Solamente nello stomaco di

di un cane, e d'un gatto offervai parecchie bolle d'aria rammescolate a'cibi omai concotti, e digeriti, fenza però che apparisse in questa una benche menomissima agitazione intestina. Per esser le ferpi di lentissima digestione, questo era un animale tutto al proposito per secondare i progressi della fermentazione, restando così a lungo gli alimenti dentro di esfe. Ma nemmeno questi rettili, come fi è detto, le fono stati punto favorevoli. Affollato la tanti fatti io non ho potuto non alfontanarmi dal fentimento dei due Inglefi, e de loro Seguaci, nè io so se debba tampoco abbraccfarsi l'altro del Boeravio, il quale nell' escludere dai cibi dello stomaco una dichiarata fermentazione, ne ammette però un principio, inferendolo dai rutti che scappan di bocca; presi che abbiansi gli alimenti ( s. CCXXXII. ); conciossiachè tai rutti potrebbero effer meno un effetto di fermentazione incipiente, che del femplice calore dello stomaco, mercè cui firigandosi l'aria pria co'cibi.rammelcolata, ne venisse ad uscire per la parte di .fopra .

6. CCXXXIX.

Stabiliscono i moderni Chimici ere

specie ossieno gradi di fermentazione cioè a dire vinofa, o come altri la chiamano dolce, fermentazione acida, offia acetofa, e fermentazione putrida , o di putrefazione. Consistendo l'esfenza di quefte tre maniere di fermentazione nel moto intestino da se stesso eccitatosi mediante il calore, e una conveniente umidità nelle parti integranti di certi corpi (a), ne essendosi scoperto cotal moto negli alimenti dimoranti ne'ventricoli, ne viene per necessaria confeguenza che non folo non ha luogo la fermentazione dolce, ma: nemmeno l'acida , ne la putrida . Resta però a discutere, se la digestione vada almeno unita a un principio acido, secondo che pensano alcuni, ovveramente a un principio putrido, come vogliono altri, recando noi in mezzo que fatti che sembran savoreggiare l'uno e l' altro dei due principi. E quanto al principio acido i Fautori del medefino adducono gli esempli di rutti, e vomiti acidi eccitatifi nello stomaco umano, di un acido ingratissimo odore che esala da ventricoli di molti uccelli , da quelli finmi C.E. ra ... goro Tomo II.

anauningan anananana

<sup>(</sup>a) Macquer. Diftion. de Chim. Artic.

golarmente che sono granivori, come altresì dagli animali ruminanti, di un fapore acetoso che si sente nell'interna loro tonaca; di corpi semati di volume ne ventricoli umani, e belvini, per esfere stati apparentemente corrosi da qualche successi su quali esempli, ed altri simili si ponno leggere presso i moderni Fisiologi, e segnatamente il Barone Haller.

### 6. CCXL.

La prodigiosa moltitudine di ventricoli da me aperei mi ha fornita tutta l' opportunità, onde esercitarmi su di un tal punto. Per conto adunque degli animali puramente carnivori, come sono gli uccelli di rapina, e le serpi, i mangiati cibi durante tutto il tempo della digeflione non fi fono mai manifestati acetofi, fia nell'odorato, fianel sapore. E la fleffa cofa ho trovata nelle rane , e nei pesci. Riguardo poi a quelli che sono omnivori, come le cornacchie, se queste mangiavano carni, fuccedeva in effe ciò che abbiam detto fuccedere nei carnivori; ma oye fi cibayano di yegetabili, e fingolarmente di pane, qualche rara volta quella pultacea materia, fe fi toccava con la punta della lingua, fi fentiva leg-

ger-

Digeftione: 12

germente acidetta. E simile acidità mi si è mostrata due volte nei cani . Meno infrequentemente io mi fono accorto di un debile principio acetofo negli animali erbivori, cioè a dire nelle pecore, e ne buoi; come altresì negli erbivori infieme, e granivori, quale si è il genere gallinaceo. Anzi non folo i cibi calati al ventriglio in questi ultimi animali . avevano talvolta un principio acido, ma quelli eziandio che fi trovavano nella borsa del gozzo. La Dissertazione terza accenna alcuni esempli di questa incominciata aeidità ( f. CXXXIX. CXL. CXLI. CXLIII. ). Finalmente perciò che concerne gli Uomini, io dirò quanto più volte è accaduto in me stesso. Amicissimo come io delle fragole, soglio mangiarne a pranzo, e a cena per tutto il mese di Maggio, e buona parte di quello di Giugno, facendole condire col zucchero, e vino bianco, come è costumanza di molti . Da questo gradito cibo da me preso di giorno io non provo mai veruna incomoda confeguenza; ma non fempre così fuccede parlando di quello ch'io prendo la fera, venendo qualche volta in me rotto improvvisamente il fonno da quella mistura di vino, e di fragole, che dal mio stomaco si solleva con empito fino alla bocca , poi torna

addietro , lasciando intanto essa bocca per alcuni minuti difgustatistima pel sapore ingratamente accetofo, che lafcia nella sua cavità . Questo molesto accidente qualora in me succede non mi sconcerta però in modo, che m'impedifca di ripigliare il fonno placidamente, e il fare una perfetta digestione. Debbo non meno aggiugnere di aver più volte pro-vata in mia vita una confimile ingrata sensazione dopo di aver mangiato più del dovere frutta autunnali, od estive ; lo che si accorda con quanto succede agli altri Uomini, nessuno de'quali vi e forfe, che qualche volta non fia flato foggetto a fentire qualche acidità ne'cibi. o nelle bevande già prese.

# 6. CCXLI.

Oltre alle prove di un principio acido alcune volte trovato in certi animali . e nell' Uomo stesso, tratte immediatamente dal sapore, m'invogliai di sapere, fe vi concorrano quelle eziandio, che rifultano dagli effetti, voglio dire la corrosione di certi corpi, come sono i calcari, foggetti a disciogliersi dall'azione de' sughi acidi. Mi valsi a quest' uopo di pezzetti di corallo, e di conchielie. due fostanze contro cui hanno tan-

ta presa gli acidi in generale. Ne feci adunque prendere alcuni da' miei uccelli carnivori, e dopo un dato tempo vennero rigettati conforme il folito, ma fenza cangiamento di colore, ne diminuzione di peso: ned era punto a stupirsene, per non avere i ventrigli di questi uccelli dato indizio di acidità. Mi rivolsi dopo al genere gallinaceo, da cui più d'una volta ne aveva avute prove decile. E però a una gallina nostrale, e a un'altra d'india feci ingojare, ed entrar nello stomaco questi corpi calcari; e i due uccelli dopo un giorno furon fatti morire . Detti corpi erano grandemente corrosi , anzi i coralli ridotti in frammenti, ma un momento di riflessione mi fece dichiarar dubbio, 'ed inconcludente l'esperimento, considerando che quella corrosione poteva forse derivar meno da un principio acido, che dalla triturazione del ventriglio, per elfer massima, come si è veduto, in questi uccelli. lo aveva però in pronto l'espediente, con cui levar la dubbiezza, e certificarmi della cofa, e questo era d' imprigionare i corpi calcari dentro a groffi tubi di mettallo, e ficendoli pigliare a questi uccelli di vedere se là dentro . dove non poteva aver parte la triturazione, venivano logorati. Così adope-

rai , e dopo l'avere istituite , e replicate le esperienze nell'indicata doppia specie di galline, ebbi per risultati, primo che tanto i pezzetti di corallo, quanto gli altri di conchiglie, si trovavano quasi sempre scemati di peso, ma così poco che il calo non oltrepaffava mai la minuzia di tre, o quattro grani; fecondo che sì gli uni, che gli altriavevano alla superficie un principio d' intenerimento; terzo che detta superficie fi vedeva annerita, ma più affai ne'coralli, che nelle conchiglie. Nel tempo ch'io teneva questi corpi calcari ne ventrigli degli uccelli gallinacei, ne teneva altri fimili nell'aceto indebolito con acqua, e veduto avendo effetti analoghi, e in ispezialità l'annerimento, credetti di daver inferire, che i fenomeni offervati dentro al corpo animale provenivano da somigliante cagione . Feci finalmente la prova fopra me stesso coll'ingojare alcuni di que tubi, che ingojato aveva in altra occasione, e per fine diverso (f. CCVIII.), i quali tubi erano medesimamente muniti di dentro di pezzettini di corallo, e di conchiglie, coll' avere la folita fopraccoperta di tela, perche venisse impedito l'accesso delle feocie dentro di effi . Usciron tutti , quale più presto, quale più tardi, feliceDigeftione: 127

mente per secesso. Quando io era carnivoro, offia che a riferva di poco pane io mangiava sole carni, i coralli, e le conchiglie si trovavano intatte, e col naturale colore. Ma allorche era frugivoro, cioè ch'io mangiava legumi ; e frutta diverse, e a bella posta io ne mangiava in copia; se non sempre, più volte almeno le conchiglie , e i coralli fi trovavano alcun poco minorati di pelo, con qualche offuscamento sopravvenuto alle esterne loro parti. Da tutti questi fatti fi raccoglie manifestamente la prefenza di un principio acido negli stomachi di alcuni animali, ed in quello dell' Uomo stesso, quantunque però tal prefenza non fia coffante, ma dipenda dalla diversa qualità degli alimenti.

## 6. CCXLIL

E'però da avvertire che un tal principio poco appresso di essersi risvegliato ne cibi tvanisce. Dava contemporaneamente a più uccelli gallinacci della medesima specie del pane, che è quell'alimento, che come ho notato di sopra (se-CCXL.) inacidisce talvosta; e in diversi tempi io vistava i loro ventrigli, cioè due ore, tre, tre e mezzo, quattro, e cinque, da che gli aveva così alimentati. Trovava dunque che finché il pane contervava qualche confiftenza, lafciava fentire, se non sempre, qualche volta almeno, l'inacidimento; ma tosto che passava in sostanza chimosa, o che è lo stesso, se concuoceva, e si digeriva, allora il sapore acidetto si perdeva del tutto; ne ho mai veduto che ne resti segnale nel pane già passava al principio del duodeno. Io ho fatta sopra me stesso la seguente offervazione.

Quando per le fragole prefe io mi fentiva in tempo notturno venirmi alla bocca quell'ondata acida e difgustosa, che mi rompeva il fonno (§. CCXL.), profeguii a bella posta per due volte a restare svegliato nel restante della notte. Io non soffriva più quella specie di vomito; per qualche tempo però mi fi eccitavano quando a quando de rutti acidi. Questi in fine cessavano, e quantunque per un residuo di peso restatomi allo stamaco conoscessi, che la digestione non erafi in me pienamente compiuta, pure i flati che qualche volta si sollevavano dallo stomaco non avevano minimo odore acetofo.

#### 6. CCXLIII.

· Ma quale sarà mai la cagione producente

cente talvolta quella leggiera acidità nello stomaco? Forse nascerà ella da fuchi gaffrici, o più veramente dai medefimi cibi, da quelli cioè che inchinano. naturalmente a farsi acetosi? Quanto io ho di fondamento per abbracciare la feconda cagione, altrettanto mi lufingo di averne per rigettare la prima . Offervo primieramente che questo principio acido non si fa palese in tutti i cibi, non avendolo io mai saputo scoprir nelle carni. Eppure se tal principio fosse prodotto dal suco gastnico, io non so perthe cagione non fi dovesse comunicare a qualunque genere di cibi, siccome qualunque genere di cibi resta inzuppato-p ed intriso di cotal suco. Offervo in secondo luogo che quando io mangiava vegetabili, si appalesavano gli esfettidi un principio acido dentro al mio stomaco, non così quando mangiava carni ( 6. CCXLI.). Offervo in terzo luogo che quando i cibi vegetabili sono omai sciolti del tutto dai suchi gastrici, come succede quando fi cangiano in chimo, allora è appunto che perdono ogni sentore di aeidità ( 6. CCXLIL ) Offervo per ultimo, che fe fi metta dentro a'tubidelpane fatto a bella posta inacidire e questi tubi fi facciano prendere ad una cornacchia , rigerrati che fieno da les dopo

130 Della

dopo quattro o cinque ore, quel poco pane che vi resta, e che è tutto stemprato dal suco gastrico corvino, suole aver mutata l'acidità in dolcezza.

### 6. CCXLIV.

Malgrado queste prove, da cui ricavasi non poter effere i fuchi gastrici gli autori di quell'acidità in alcuni cibi, ma nascer questa dalla natura di essi cibi tendenti ad uno spontaneo inacidimento . qualunque volta fi trovano in fitocaldo, come appunto è la stomaco; malgrado diffi rutto questo, non fi crede egli perà che i fuchi gastrici degli Animall . dell' Uomo di tor natura sieno acidi ? Non è stata questa l'Opinione di assaissimi Medici antichi, e non è questa altresì di parecchi moderni? Così effettivamente fi è penfato, e così da certuni fi penfa anche adelfo: e perd io avrei creduto di non isfuggire la taccia di negligente, se tra le molte e varie mie ricerche su la Digestione io avessi omessa la presente, coll'esimermi dal discendere a qualche analisi chimica di cotesti fuchi, per iscoprime la verace bro natura. Posso adunque con sicurezza afferire, non effervi stato animale da me nominato nel presente Libro, di cui non

\_ 1 zes (\*\*\*)

Digeftione: 191

abbia voluto sperimentare il suco gastrico (compreso anche il mio proprio) nel seguente modo. Premesse le cautele altrave notate per averlo fempre puro ( 5. LXXXI. CCXV.) lo faceva bellamente cadere ora fopra l'olio di tartaro per deliquio, ora fopra l'acido di nitro , e quello di fale, ma fenza che mi apparisse ne cangiamento di colore, ne il più picciolo moto, la più picciola effervescenza; dal che era astretto ad infesire, effere i suchi gastrici degli Animali, e dell'Uomo non già d'indole acie de , ne alcalina, ma bensì neutra . Penfai anche di foggettarli all' azione del fuoco, que' suchi gastrici almeno, di cui poteva aversene maggior copia, come era il cotvino. Quindi io pregai l'illuare mio Collega, ed Amico il Sig. Configliere Scopoli, perche facesse egli questa analifi , per esfere non solo fornito de necessari arnesi per simili operazioni, ma eziandio valente in Chimica, di cui meritamente è pubblico Professore. Egli gentilmente condifcese alle mie premure, e dopo alcuni giorni mi favori de leguenti gifulcati, i.

Analifi Chimica del fuco paffrico corvino.

F 6 lore

5, lore un po ofcuro, agitandofi nel vetro, , nel quale era inchiufo, tramanda un o odose alquanto ingrato.

, Triturandoli con la calce viva ovvero con il fale di tartaro, tramana e, da un odore orinolo, e fetide. .........

, Non fa alcuna effervescenza com so gli acidi minerali di nitro di fale omune, e di zolfo . Dà un colore un po'verde al firopo di viola.

" Due dramme di questo suco ospon fle a fuoco lento lasciarono dopo di 33 se due grani di una fostanza di color in fcuro, la quale efposta all'arias' inti-3, midiva. Questo residuo e di cattivo , odore, ne fa con gli acidi alcuna effervelcenza .

" Paffai indi alla distillazione: ma , pria di ciò fare, fu il liquore feltra-, to, per separare da esto quella sostanza n che lo aveva intorbidito. Paffato dun-5) que che fu per il filtro, vi lasciò in , effo una materia scura, la quale di-, feccata si mutò in una polvere di co-, lor di noce d'un fapore un po falfo, ,, ed amaro. Questa polvere pesava tre a, grani , ne fece eon gli acidi alcuna a effervescenza.

" L'acqua the passò a poco a poco nel recipiente fu divifa in cinque parti . La prima aveva qualche fapore, e Digeftione.

odore un poco empireumatico. La feconda era più faporita, e più odorofa. La terza, quarta, e quinta era fimile alla feconda, con questa fola in differenza che l'ultima acqua aveva , un odore più empireumatico di tutte le altre. a rece sant of a l Il ventre della ritorta era quafi

, tutto coperto da una fostanza bianca e falina , la quale triturata con la , calce viva tramandava un odore feti-,, do, ed urinofo. Net fondo del medefimo v'era una materia olcura nel co-, lore, tenace, e fimile ad un effratto. Neppure quella fece alcuna efferveficenza con gli acidi, il di lei odore era empireumatico, ed il sapore affai , falfo, amaro, e naulcolo. La natura , di questo sale non è acida, ne alca-, lina, poiche ne con gli acidi, ne con , gli alcalini dà fegno di alcuna effer-Ycenza; ma gettandovi fopra un poco , d'olio di tartaro per deliquio, e me-, scolando il tutto insieme, tramandafi un odore penetrantissimo orinoso" , ed in tutto fimile all'odore dello fpirito di sale ammoniaco.

Da queste esperienze si può de-, dutre , che i principi constitutivi di questo gastrico liquore siano , primo nn'acqua pura; fecondo una fostanza ani-

,, animale faponacea, egelatinofa; ter-, zo un fale am noniacale ; cioè com-, posto d'alcali volatile, e dell' acido del fale comune; quarto una materia terreftre fimile'a quella, che trovali " in ogni altro liquore animale. .....

, La fostanza saponacea cangiata a, dal fuoco è quella che tramanda un , odore ingrato, ed empireumàtico, in o cui involto si trova il sale ammonia-

, co.

, La materia falina ammoniacale, , per effere un fale neutro, non fa al-, cuna effervescenza nè con gli acidi , , ne con i fali liffivioli; e trovandoli , involta nella fostanza saponacea, te-, nace, ed empirenmatica, non e poi , da maravigliarsi se non ha potuto se-, pararfi dalla medefima, e fublimarfi, , come far fuole il fale ammeniaco non involto da corpi firanieri .

, Nell'efaminare ch'io feci con Lei s, il suco gastrico corvino, si vide che da effo fi precipito l'argento dall'aci-, do nitrofo, e nacque indi una vera Juna cornea. Da questo fenomenonoi prendemmo motivo di credere , che nel fuco gaffrico vi fia un fale comu-, ne; ma vedendo ora che il fale contenuto nel fuco gastrico corvino nen a d muriarico, ma ammoniscale, dob-

Digestione.

, biamo dire che l'argento sciolto nell' acido nitrofo non per altra cagione fi , fepari dal medefimo, che per l'affinia tà ch'egli ha con l'acido muriatico. , affai maggiore di quella che ha l'alcali volatile con l'acido medefimo . " Io bramerei che V. S. Illustrifs.

facesse le medesime Osservazioni con " il fuco gastrico degli animali, che ci-, banfi unicamente di vegetabili, poiche , fe anche in questo si trovasse il sale ammoniacale, fi dovrebbe dire, e confessare che l'acido muriatico si produca dalle forze della vita animale. e fi potrebbe in tal modo fospettare , che anche l'acido muriatico del fale marino fia per la stessa ragione un prodotto degli animali, che abitano " nell'oceano . Questa è una semplice " mia congettura, e questi ancor fono , quei pochi esperimenti, che potei fare , intorno al fuco gastrico, non adaltro , fine , che per ubbidire agli stimatissimi , fuoi cenni, desideroso di essere semm pre "

Di V. Sig. Illustrif.

Devotils. ed Obbligatils. Servie, Scopoli.

Poco dopo di aver ricevuto dal cele-

bre mio Collega il qui esposto Scritto lasciata avendo Pavia per trasferirmi in Patria a far ivi le estive vacanze, non mi fu conceduto l'esperimentare il suco gastrico di qualche animale, che non fosse punto carnivoro, come io a par di Lui avrei grandemente desiderato. Ciò non ostante però quella specie di cornacchie, il cui suco gastrico era stato chimicamente analizzato, mi forni lumi tali, ande poter credere non dipendere quel fale ammoniacale da cibl animali. ma bensì effere un prodotto delle forze della vita. Obbligate avendo cinque di queste cornacchie, che erano delle nere, a non cibarli che di foli vegetabili per lo spazio di 15. giorni non interrotti . nell'ultimo giorno estraffi dal loro ventriglio col mezzo delle picciole spugne una data quantità di fuco gastrico , il quale pareva non dovesse partecipar nulla della natura de cibi carnofi, per effere da tanto tempo, che le cornacchie fe ne astenevano. Cotal fuco adunque lo cimentai co'mezzi chimici poco fopra da me indicati, e trovai che non era acido, ne alcalino, che al gusto era salato, e che versatene alcune goccie in ana foluzione d'argento nell'acido di nitro, fi aveva il precipitato bianco , o come diciamo, la luna cornea. Si aveyano

Digestione

137

vano adunque tutti i fondamenti di credere, che fe un tal suco si fosse soggettato alla diftillazione, fi farebbe ottenuto il medefimo fale ammoniacale, e che in conseguenza l'acido muriatico debba essere un prodotto delle forze animali. Che che sia però di questo, come dell'ingegnoso sospetto del Signore Scopoli, che l'acido muriatico del fale marino sia un prodotto degli abitatori del mare, le quali due cose meno fanno al proposito nostro, certa cosa e per le esperienze di questo rispettabile mio Collega, e per le mie proprie che il fuco gastrico degli Animali non si manifesta punto acido, e quasi nulla alcalino, ma bensì di natura neutra.

# 6. CCXLV.

La mia imparzialità e la naturale mia affezione per la ricerca del vero fenza prevenzion di partitò, "efigono però da me ch'io rechi in inezzo quegli argomenti, onde precedono afenni che ne fuchi galtiti fi nafonda un acidò, quantunque non dimottvabile degli iordinari chimici cimenti." È notifismo che una picciola quantità di acido è ballante per rappigliare il latte; ed è pure egualmente none la facilità con cui questo liquore estato de la facilità con cui questo liquore ficalità con cui questo liquore

138

fi rappiglia negli stomachi degli animali. segnatamente de' vitelli lattanti, intorno a'quali non può cader sospetto che il rappigliamento fia originato dall' acido dell'erbe, o d'altri cibi vegetabili; e in conseguenza si deve attribuire ad una acidità ravviluppata, e nascosta ne' medesimi suchi gastrici . I quali siccome del continuo spalmano la tonaca interiore degli stomachi, così non è a maravigliare se questa tonaca in certi animali ritiene la virtù di quagliare il latte, ancorche staccata dallo stomaco, come è noto perfino a' Cuochi stessi , i quali ove trovansi privi di presame per rappigliare il latte, levano l'interna tonaca dal ventriglio di qualche uccello gallinaceo, e ripulita che l'abbiano la tritan nell'acqua, e di questa acqua impregnata delle particelle di tal tonaca si fervono per procacciare quel corpo , e quella confifenza al latte, che acquiftaso avrebbe dal presame medesimo. Questi sono i fatti che da taluno fi adducono per provare, che ne fuchi gaftrici nascondesi un agido, i quali fatti prima di giudicare di qual,valore fossero il Lettore penferà bene che ho voluto io stesso voderli. Sperimentai primamense le suddette tonache, col pestarne una di gallina dentro a un mortajo con acqua

### Digeflione.

pura, la qual acqua come si su intorbidata, la mescolai ad una proporzionata quantità di latte , che dopo un'ora e mezzo erafi già interamente quagliato . Un pari quagliamento si ebbe, adoperate nel modo stesso le interne tonache ventricolari di vari altri uccelli gallinacei, quali furono i capponi, le galline d'india, le anitre, l'oche, i colombi, le pernici, le quaglie . Anzi io arrivai a scoprire, che la proprietà di rappigliare il latte compete eziandio alle tonache de'ventricoli sì medi, che membranofi, come me ne sono accertato nelle cornacchie, nell'ardee, negli uccelli di rapina, ne'conigli, ne'cani, ne'gatti, in alcuni tettili, e in varie maniere di pesci squamosi. Le tonache da me adoperate erano recenti, offia flaccate allora dai loro ventrigli . Aspettai che si sosser seccate, ufando fopra tutto quelle del genere gallinaceo, che per effere d'indole quasi cornea diventano in poco tempo dure e fecchissime, ma insieme sommamente frangibili. Alcune adunque di queste furono impiegate, come innanzi impiegato aveva le fresche, ma senza divario nei risultati, per avere l'acqua impregnata di esse ottimamente rappigliato il latte. Ne importava nulla s'io le adoperava dopo i' effere restate per molto tempp nello

140 nello stato di aridità. Sono da tre anni ch'io conservo in una carta alcune tonache interiori di ventrigli di galline nostrali, le quali adesso ch'io scrivo avendo io rotte, e tritate in acqua, hanno avuto il potere di quagliare il latte, come lo avevano quando furon tratte da questi uccelli. Che se in vece di far uso dell'acqua imbevuta da tali tonache, queste spolverizzate si mescolino immediatamente al latte, cotal fluido si rappiglia ne più ne meno.

### 6. CCXLVI.

Ma la virtù rappigilativa del latte è ella ristretta alla tonaca interiore degli flomachi, o si estende anche alle altre? Era più che facile il venirne in chiaro col cimentare queste ultime in quella guisa che cimentata si era la prima. La tonaca nervea dunque si accosta, ma non pareggia in tale virtu la soprastante interiore. O facendola in minutissimi tritoli, e faturandone l'acqua, o mescolando immediatamente questi tritoli al latte, nell'uno, e nell'altro modo fi ha qualche rappigliamento, ma non così pronto, ne così effefo, ne così folido, come praticendo l'interiore membrana . Le altre due tonache poi, cioè la muDigestione . 141

fcolofa, e la cellulare si sono mostrate del tutto inessicaci nel produrre il rappigliamento nel latte, parlando almeno de ventrigli degli uccelli gallinacci, su i quali ho satto otteste prove. Sicchè pare che la facoltà rappigliativa rifegga veramente nella sola tonaca interiore degli stomachi, dar potendosi che quella poca, che si osserva nella tonaca nervea, le venga comunicata dall'interiore, per l'immediata connessione, e contatto che hanno insieme queste due tonache.

## 6. CCXLVII.

Ma la virtù di rappigliare il latte è ella inerente alla tonaca interiore, e propria di lei, o piuttosto le e avventizia, derivatale cioè dal continuo inzuppamento de' fuchi gaffrici? Sarei inclinatiffimo pel fecondo partito, attefa la facilità e prontezza grande di coagulare il latte da me scoperta, ne' fuchi gastrici . Annojerei il Lettore se tutti raccontar ne volessi gli esperimenti; esolo mi contenterò di dire, che di quanti suchi gastrici io ho provati , non ne ho trovato pur uno sprovveduto di tal virtà. E questo succedeva egualmente bene o valendomi del fuco gastrico spremuto dalle picciole spugne, o raccogliendolo ne' ventricoli, o facDella

142 cendolo uscire da' corpi glandulosi, e dalle boccuccie delle minute arterie, onde abbondano la maggior parte di questi visceri. Ho notato di più nulla importare perche il successo sia felice , se il fuco gastrico non è fresco . Il corvino almeno conservava la virtù sua, malgrado l'essere restato in un vasetto per circa due mesi.

## 6. CCXLVIII.

Ma per questo che i suchi gastrici abbiano il potere di rapprendere il latte, ne verrà egli per conseguenza, che in se covino qualche acidità, siccome pretendono alcuni? Non essendo questa acidità punto comparita coi tentativi chimici, perche tuttavia si avesse qualche ragionevol motivo di ammetterla, ognun vede che uopo farebbe ch' ella fosse una necessaria conseguenza del rappigliamento, come di fatto si pretende da parece chi, tra' quali non fi deve tacere l'illuftre Macquer, il qual vuole che intanto alcune fostanze dei due regni, vegetabile, ed animale, abbiano il potere di quagliare il latte, in quanto che fono acide . o di un'acidità esplicita e palefe , ovveramente implicita, e occulta (a).

ancerecentarias &

(a) L. c. Art. laitl.

Digestione:

Il motivo di voler questo si appoggia alla cotidiana esperienza, la quale c'infegna che gli acidi fi ponno dire gli unici autori del verace rappigliamento nel latte. A tutto questo io non contrapporrò che una cola fola; ed e che avendo contemporaneamente agli esperimenti fatti co'suchi gastrici cimentato altre materie animali, ho scoperto, che quanto alcune sono inefficaci a rapprendere il latte. altrettanto alcune altre fono efficacissime a ciò fare. Così per atto d'esempio fe venga a mescolarsi il sangue, oppure il fiele d'un gallo d'india col latte, que-Ro conserva la primiera fluidità; all'op. posito si condensa assai bene , se vi si mettano dentro pezzettini di fegato o di cuore o di polmone del medefimo uccello; ne questa e già una combinazione accidentale, avendone io molte e molte volte fatta la prova, e ciò in diversi tempi, e in diversi galli d'india; ma sempre col medesimo esito, Se adunque il coagulo del latte è mai sempre un risultato di qualche acidità , converrà dire che questa si trovi eziandio nel cuore, ne'polmoni, e nel fegato de' galli d' india. Non ignoro che più d'un Chimico contra il pensare del Boeravio, e della Scuola boeraviana, è d'avviso che efifta nelle partianimali, e fegnatamen.

144 Della

te nel fangue un vero accido; ma in tal caso io non so capire, perché questo liquor vitale , cavato non folamente da galli d'india, ma da altri animali, lasciato abbia il latte, quale lo aveva trovato. lo per altro fu la disputata prefenza di un nascosto acido ne suchi gaftrici ben volentieri m'aftengo dal decidere, e lascierò piuttosto, se così piacegli, che lo faccia il Lettore, determinandosi ad abbracciare quel partito, che gli parrà più accostarsi al vero. Il latte da me praticato in tutte le surriferite esperienze è stato qualche volta quello di pecora, ma per lo più era vaccino. Siccome ognun fa, che esso si coagula anche spontanemente dopo un tempo più o men lungo, fecondo la tempera minore o maggiore del caldo, così non vi era volta che unendolo al suco gastrico o ad altre materie, io non ne lasciassi nel luogo stesso una porzione dase. Ma laddove nel primo caso il coagulo si confeguiva prestissimamente, e senza indizio alcuno di acidità , nel fecondo non fi aveva che dopo molte e molte ore, anzi dopo uno o pià giorni, fe la stagione non era troppo calda, e il latte così da se coagulato acquistava per lo più il sapor acido. La cautela di questo confronto ficcome era necessaria da praticarfi ,

Digestione. 145 cars, così non ho creduto disdicevole, l'accennarla.

## 6. CCXLIX.

Ma egli è tempo di passare all'esame di quelle ragioni , per cui si vuole da altri, che la digestione vada accompagnata da un principio putredinoso - Queste ragioni hanno per fondamento più fatti riferiti da diversi Autori, e con ordine esposti dall' Haller nella sua grande Fisiologia (a). Adunque a giudicio loro non possono esfere più decisi i contrasfegni di una putrefazione, che figenera ne cibi digerentisi dentro agli animali. Lo stomaco della jena, e quello di un ferpente fi sono trovati mandare un odore puzzolentissimo. Fetidamente olezza il fiato del lione, e dell'aquila, e così è pure di quello de' cani, ogni qualvolta per cagione dell'opio preso non digeriscono i cibi . Un altro cane senza che gli fosse dato l' opio su osservato mandar dal ventricolo un odore stercorario; al qual odore inclinano pur gli alimenti ne' ventricoli degli uccelli . Si-Tomo II.

mil cosa è stata notata ne pesci, e tra gli altri si apporta l'esempio del pesce cane, il cui ventricolo era pieno diuna putridissima gelatina, in che disciolti si erano i cibi - Fetenti si rendono pur qualche volta le materie nello stomaco umano. Ma le sostanze vegetabili, oltre alle animali, degnerano esse pure in putrida curruttela per la lunga dimora ne ventricoli, come lo manissenano en ventricoli, come lo manissenano e il colo verde che comunicano alla tintura di malva, e i principi, alcalini, in che per la distillazione risolvonsi.

Dopo l'avere esposti cotesti fatti discende il Bernese Fisiologo ad aprire la mente sua, la qual'è che nella digestione si ha bensì un'incipiente, ma non già completa putrefazione, la quale foltanto succede qualora soverchiamente sono astretti i cibi a dimorar nel ventricolo", come appunto si dee dire, che fia accaduto parlando de' fatti or or menzionati. Vuole egli pertantoche le mutazioni, che ne'cibi produconfi dalle forze digestive dello stomaco, singolarmente umano, sieno più vicine alla putrefazione, che all'acidità, la qual cosa inferisce egli dall' odorettuccio che dir posfiame che rasenti il putredinoso esalante dalle carni trovate nello stomaco di alDigestione: 147

cuni animali, non ostante che queste, non soggiacessero quivi ad alcuna remora, ma ottimamente si digerisero (a). E l'opinione della digessione riguardata come una incoata putrefazione alla quale prima dell'Haller inclinava il gran Boeravio (b), viene tra gli altri oggiorno abbracciata da duècelebri Francessi, Gardane (c), e Macquer (d).

## g. CCL.

Non ostante però la rispettabile autorità di questi diversi Scrittori, a me fembra che i satti addotti non seno bastanti a persuadere di questa opinione un imparziale Filosop, non solo per non esservene quel complesso, che sarebbe stato necessario, ma per essere la più parte fatti, diciam così, accidentalmente nati, e senza che quelli, a cui sonos offerti abbiano avuta la più picciola idea di prendere seriosamente ad esameuntal punto. Proccurando io di supplire a quanto.

<sup>(</sup>a) L. c. (b) Chem. Tom. II.

<sup>(</sup>c) Essai pour servir a l'Histoire de la Putresaction. (d) L. c. Art. Sel commun.

to non era stato praticato da altri, il primo pensiere che mi nacque in mente fu questo. Quantunque fiffato non fia il tempo richiesto in generale per la digestione, diversificando questo, secondo le diverse qualità degli animali, sappiamo però che in molti non oltrepassa le cinque o sei ore; e che in altri tiensi anche dentro a più angusti confini . Ciò presupposto mi venne in pensiere di esplorare a quai cangiamenti dentro un tal tempo andava foggetta la carne, che avesse le necessarie condizioni per imputridire, cioè a dire quando era impregnata d'una sufficiente quantità d'acqua, e che fentiva un conveniente grado di calore . Fu carne fresca di vitello , recisa minutamente, e riposta in un vafetto di vetro, ferrato con carta nella parte superiore, e affidato al forno più volte da me nominato, il cui calore soleva esfere tra i gradi 30., e i 35. (6. CL. ). Verso ii cominciare dell'ore 4. la car-

ne non pareva più avere il suo rosso naturale, il quale in seguito si sece al sommo sbiadato, con perdita fensibile della fodezza nelle parti della carne , ma il primo sentor di putredine non si sece sentire che al di là delle ore 9, Variò la cofa in altre diverfe carni nel modo, e luo-

Digeftione: 149

e luogo medefimo sperimentate, che furono quelle di manzo, pecora, e bue, in quanto che cominciarono a putire quale più presto, quale più tardi, non però mai innanzi delle ore 8. In virtù di queste esperienze pareva dunque che le carni mangiate da vari animali, e dall'Uomo non avesser tempo di passare a una incipiente putrefazione tanto più che il calore animale non arriva a quello che provato avevan le carni nel luogo accennato. Ciò non ostante per procedere con più rigore passai a sperimentare il calore stesso dell' animale in tal guisa. Ho altrove parlato di certicannelli lunghi di vetro fatti a pera o zucchetta, chiusi ermeticamente nella parte larga, ed aperti nella fottile, i quali conficcati giù per la gola delle cornacchie faceva entrare nella capacità delloro ventriglio, e li obbligava a starsene in questa positura, sporgendo intanto dal rostro la parte sottile, e ciò per alcune mie fingolari Esperienze ( f. LXXXIX. ).

Due di questi cannelli sperimentai nel modo stesso dentro al ventriglio di due cornacchie, dopo di aver messonel son do di un cannello della carne di bue, e nel sondo dell'altro di quella di viello, accompagnate da un poco di acqua. Intanto di quando in quando ti-

- , ,

1.50 rava fuori or l'uno, or l'altro dei cannelli, per esaminare lo stato della carne, poi subitoli riponeva, ed ecco quanto io potei cavare da essi . Tra l' ore 9. e le 10. la carne bovina cominciava a manifestare un primo principio di odore, che quantunque non si potesse dire putredinoso, era però disaggradevole, e l'odore di putredine deciso si sece poi chiaro fu le ore 10., ed in progresso più penetrante e più forte, comparendo anche dopo di un giorno gli altri caratteri della putrefazione, cioè la lividezza della carne, il nauseoso suo sapore, e la decomposizione delle sue parti. Le stesse apparenze si fecer palesi, ma con qualche maggiore prestezza nella carne di vitello, effendosi già fatto sentire un leggiere odore di corruzione sulle ore 9. e mezza, il quale era poi manifestissimo prima delle 10. Restava dunque confermato che le carni mediante il calore di questi uccelli non giungono a dar fegni di putrefazione, che molto al di là del tempo, in che si ottiene la compiuta digestione delle medesime. E di fatto dopo di avere estratti dalle due cornacchie i cannelli, avendo io dato a mangiare ad una della stessa carne di vitello, e di bue , che era del peso di quella , che

posto avea nei cannelli, mi accorsi dall'

Digestione: 151

aprire che feci il suo ventriglio, che in capo a tre ore la carne erasi già compiutamente digerita, e consunta.

## s. ccli.

Queste poche esperienze pareva ci asficuraffero, che forprendendo noi la Natura quando è tutta occupata alla concozione de'cibi , cotesti cibi fossero liberi, e scevri da ogni principio putredinofo . E questa afficurazione veniva anche confermata dal fatto, per non effermi mai accorto di un tal principio negli alimenti attualmente digerentifi negli stomachi degli Animali, e dell'Uo-mo ( S. LXV. CCIX. ) . Tuttavolta il non effersi da me instituite esperienze espressamente dirette a un tal punto , e i fatti in contrario allegati da alcuni Fifiologi ( \$. CCXLIX. ), mi mettevano in una specie d'impegno di visitare per questo unico oggetto i ventricoli di varj animali durante il tempo del digerire . Volli dare una rapida occhiata a qualcheduno delle tre classi da me esaminate, fermandomi primamente su i gallinacei. Quattro galline nostrali si man. giarono ad un tempo spontaneamente della carne di capretto, e due ore dopo che l'aveyano refa ne aperfi una, vifi-

tando il ventriglio , che abbondava di detta carne. Questa, che non era per ancor digerita, nell'affaporarla trovavafi avere il suo dolce, mescolato però alla fuperficie di un amaretto cagionatole dal fuco gastrico, onde trovavasi intrisa. Niun odore ella mandava, a riferva di quello che ha cotal suco. Dopo un'altr'ora visitata nel ventriglio la carne della feconda gallina, cominciava questa a farsi una pasta gelatinosa, la quale a vero dire mandava un odore niente grato, e ch'io non avrei saputo a quale paragonarlo, ma che non era ne penetrante, ne fimile punto all'odor di putredine. Non aveva lividezza di forta, anzi il color fuo era rossigno, il fuo fapore-non mi parve nauseoso, ne sece la minima effervescenza con gli acidi, nè mutò il colore al firopo di viole . Onde io non aveva indizio alcuno di putrefazione proffima, o remota. Quattr'ore appresso che le galline mangiata avevan la carne , ammazzai la terza , e il fuo ventriglio, come quello della seconda, conteneva il folito liquame carnofo, che divenuto era anche più fluido. Ma quì neppure vi fu segnale di putrefazione, e la stessa cosa avverossi nella quarta gallina, non oftante che foffe aperta dopo fette ore, cioè a dir quando la carne

# Digestione .

aveva già finito di scendere dal gozzo al ventriglio, dove ne era un ultimo avanzo, già scioltosi nell' indicato liauame.

## 6. CCLII.

A due ardee stellari mis davanti buon numero di ranocchi di fresco ammazzati, le quali per essere affamate si mangiaron tutti, e dopo 6. ore ne uccisi una . Fosse che la pelle delle rane piuttosto dura ritardasse la digestione, fosse che questa in tali uccelli sia lenta anzi che no, il fatto è che i mangiati amfibi era no anche conoscibili nel ventriglio, quantunque le teste, e gli arti fossero staccati, o vicini a staccarsi dal corpo, e che le carni divenute fosser mollissime. Il lor sapore, se si eccettui il solito amaro, niente aveva di naufeofo, ne 1º odore niente di putrido. Aspettai altre cinque ore a mettere a morte la feconda ardea, nel ventriglio della quale non rimaneva più che poca carne, sformata del tutto, e decomposta, ma qui pure non fetente il minimo che.

Se non ebbi il più leggiere indizio di putredine nelle galline, e nell'ardee molto meno io ne poteva avere in varie specie di barbaggiani nidiaci, che furono quegli animali, che sperimentai dopo, e ciò a motivo d'effer concotta e ridotta in chimo nel breve giro di tre ore, o quattro al più la carne nei loro stomachi . Un cane, e un gatto tutti e due giovani mangiarono contemporaneamente a loro piacimento carne cotta di vacca, e il primo fu aperto dopo scorfe 4. ore e mezzo. Il suo stomaco era pieno d'una franghiglia carnosa, amara al gusto, di pochissimo odore, e questo odore era della natura di quello che si manda dal suco gastrico di un tal quadrupede. Dopo ore 5. e mezze visitai il ventricolo del gatto, che conservava un avanzo di carne, o piuttosto di materia poltacea e fluida, il cui odore senza esfere punto fetente era similissimo a quello del suco gastrico. La carne in gran parte digerita di questi due stomachi non mutò punto nel colore il firopo di viole, ne fece effervescenza con gli acidi.

### 6. CCLIII.

Refla a parlare di alcuni animali, ne' quali i cibi prefi fanno più lunga dimora che negli altri dentro allo ftomaco. Sono di questo numero i falchi. Favellando del mio, che mi ha fornito tante esperienze, disti già che in un passo solo fi Digestione: 155

si mangiava un piccion grosso, e che stava poi bene una intiera giornata ( 5. CLX.), la qual cora suppone che quella carne pria che fosse smaltita fatto, restaffe per molto tempo dentro al corpo dell'uccello, come naturalmente, a motivo del grosso volume, doveva succedere. Rimatto che fui senza di quel falco la fortuna dopo parecchi mesimi ne fece capitare un altro alle mani, di specie diversa dal primo, e più grosso, che aveva anche quella differenza che non era corredato di gozzo, di maniera che la carne che mangiava, entrava tutta immediatamente nello itomaco. Quantunque me lo tenessi caro, per esfere to lerabilmente addimeflicato, tuttavia una specie di necessità per queste mie esperienze me lo fece toglier di vita , 18. ore dopo che gli aveva dato a mangiare un pollastro. Il suo ventriglio ne conteneva gli avanzi, che pefati arrivarono a due groffe oncie, e che confistevano in una melmetta carnosa, nella quale erano anche conoscibili le fibre ma questa melmetta soggettata alle più volte menzionate chimiche prove, e al fenso dell'odorato, e del gusto, non diede segno del più rimoto imputridimento. Ma fra tutti gli animali, che per buona pezza confervano dentro di loro

156

gli alimenti, fi distinguono, come abbiam veduto, quelli di fangue freddo . e segnatamente le serpi. Un pezzuol di coda di lucertola conservava un avanzo di muscolatura dopo di avere soggiornato per cinque giorni nello stomaco di una biscia terrestre (6. CXVIII.). Tre biscie notatrici dopo il terzo di non avevano ancora confunta la carne loro affidata (J. CXXI.). Un'altra biscia pur notatrice trascorsi sei giorni aveva anche in corpo una porzione di rana (6. CXXV.). E una lucertola restò 16, giorni dentro a una vipera fenza perdere la naturale fua forma ( §. CXXVII. ). Non fono quì pur da tacersi alcuni altri animali di fredda tempera, cioè le anguille, le falamandre, le rane. Quattro anguille, cui dato aveva carne di pesce, ne ritenevano qualche briciolo dopo tre giorni, e ore 18. (6. CXXIX.). Sul finire del quinto di alcune rane non avevano digeriti del tutto più pezzettini di budello (§. CVI.) Elo fleffo avvenne, compiuti quasi due giorni, a varie salamandre, che mangiato avevano de lombrichi terrefiri ( 6. CVIII. ) Ma ad onta di un sì lungo foggiornare de cibi ne ventricoli delle biscie terresti, ed acquatiche, delle vipere, delle anguille, delle salamandre, delle rane, ho espressamenDigeftione .

mente avvertito che non su maiche cotesti cibi passassero a un principio di degenerazione putredinosa (§. CXXVII.).

### 6. CCLIV.

Due soli casi in mezzo a tutte le esperienze riferite in questo Libro, io trovo opposti a questa costanza della natura, fenza però che ne indebolifcano punto la forza. Dall'assiduo e lungo far prendere alle cornacchie i tubetti, alcune ne foffrivano, come raccoglievasi dal sensibile loro dimagramento, non ostante che non lasciassi mancar loro il necessario alimento . Siccome in tale stato si arrestavano dal mangiare, e a me d'altronde premeva di tenerle in vita, per continuare a valermene ne' miei esperimenti, così a due di esse mandai giù per la gola la carne, ma fenza frutto, per effetmi entrambe perite, l'una dopo 15. ore, l'altra dopo 13., da che le aveva alimentate. La mia curiofità m' invogliò di aprirle, e vidi che la carne loro fomministrata restava intiera, e indigesta nel ventriglio, e sentii di più che sensibilmente putiva. Chi vorrà per altro negare che la putredine quivi nata abbia avuta origine dallo stato morboso, merce cui i suchi gastrici alterati, e guasti

#### 158 Della

non hanno potuto agire su i cibi, come agiscono nello stato di sanità? E tanto più la cosa con maggiore evidenza resta provata, quanto che questa specie di volitili, quando fono fani, digerifco. no in breve tempo le carni, e ciò fenza che mai trapeli verun fegnale di putredine, come concentinaja di esperienze io me ne sono pienamente convinto. E dallo stato morboso probabilmente procedeva la generatafi putredine negli animali ricordati al paragrafo CCXLIX., come anche lo appalela la foverchia dimora de'cibi dentro agli stomachidialcuni di questi animali. Può anche succedere che gli animali lascino di vivere nello stato sano, per effer tolti di vita per morte violenta, e ciò non offante i cibi dello stomaco sieno setenti, a motivo di vifitarli troppo tardi, la qual cofa spesissimo suole accadere. In quel paragrafo fi dice effere fetenti il fiato dell' aquila, e quello del lione. Quanto a quest' ultimo animale, io non ne ho potuto fare la prova, ma ho bensì avuta la comodità di firla quante volte io voleva nella mia aquila. Facendole aprir la bocca, con lo fluzzicarla leggiermente nel capo, ella metteva un picciol grido, e nel tempo fleffo mandava fuori del roftro quafi un'ondata di fiato, la quale fe era Digestione . 159

d'inverno si vedeva sotto forma d'una picciola nebbia o sumo, come allora apparir suole il fiato umano. Ora cotesso alito o fiato io molte e molte volte l' ho fiutato, e l'ho dato a fiutare altrui, e quando l'aquila era a sicmaco digiuno, e quando lo aveva pieno di carne, e che questa attualmente si digeriva; ma il fatto è che ben lungi di esperimentarlo puzzolente, non si sentiva che avesse dotte di sorta.

#### 6. CCLV.

Le esperienze enunciate nei paragrafi CCL. CCLI. CCLII. CCLIII. oltre al far chiaro non aver luogo ne punto ne poco nella digestione la putredine, c' inducono a pensare trovarsi negli stomachi degli animali un principio impediente la medefima, o come dicono antiseptico. Le carni rinchiuse ne' cannelli conficcati nel ventriglio delle cornacchie danno fegni decisi di putrido corrompimento nell'ora decima ( 6. CCL. ), quando non ne danno di forta nell' ora diciottesima, qualunque volta toccano immediatamente le pareti del ventriglio di altri uccelli (6. CCLIII.). Equantunque le serpi, e gli amfibj soprammentovati (6. CCLIII.) foffero di fred-

da tempera, nel loro calore però, che presso a poco si è quello dell'atmosfera. imputridivano ora in due giorni, ora in uno, ora in meno quelle carni stesse che ne'loro ventricoli si conservavano sanisfime per un tempo eguale, e che era anche sovente di gran lunga maggiore (6. citato). . Veniva dunque per necesfaria confeguenza che in queste digestioni vi era presente una causa impeditrice di quella corruttela, che fuora del corpo animale doveva naturalmente succedere. Ma quale penferem noi che fia cotesta causa. Non mi su di gran pena il trovarla. Presente aveva quel genere singolare di digestioni abbozzate, che si ottengono dentro dei vasi, qualora insieme si uniscano i suchi gastrici con gli alimenti. Vedeva la loro foluzione senza che imputridissero mai, non ostante le richiestevi condizioni del tempo, e del necessario calore. Non restava pertanto a dubitare, che i suchi gastrici, oltre al far l'ufficio di mestrui , preservassero i cibi dalla putredine . Questa verità mi si confermò d'una maniera più lumino-(a. Varj luoghi di questo Libro ci ammoniscono della poca o niuna concozione artificiale de cibi, quantunque volte i suchi gastrici tratti dagli animali caldi non vengono fomentati da un forte

Digestione. calore ( 6. CXLII. CLXXXVI. CCI. CCXVII. ) . Ad onta però di questo ritengono essi pronta, e svegliata la lo-10 virtude antiseptica ( S. CLXXXVI. CCXVII. ) . Due piccioli vafi di vetro pieni di suco gastrico, l'uno corvino, l'altro canino, entrovi carne di vitella, e di pecora, restarono in tempo d'inverno in una stanza per l'intervallo di 37. giorni, senza che si avesse mai foluzione, ne infracidamento, non ostante che dette carni tenute con acqua in altri due simili vasi, verso il settimo giorno cominciassero a puzzare, e nel vigesimo fossero già degenerate in una fetentiffima corruttela. E'però mestiere il sapere, che dal continuare i suchi gaftrici a restare per molto tempo ne' vafi, perdono in fine , quantunque benissimo chiusi, il loro potere antiputrido, non ostante che essi non vadano mai soggetti a putrefazione. Questo almeno l'ho sperimentato nel suco gastrico corvino che dopo l'averlo custodito per più di due mesi in una picciola carassa, non su capace di preservare dalla putredine alquanti pezzetti di carne, che dentro vi

#### 6. CCLVI.

La proprietà da me scoperta ne' suchi gastrici d'essere antiseptici mi sece nascere il curioso pensiere d'indagare quali effetti avrebbero effi prodotti fu le carni più o meno fetenti. Alcune pertanto di queste d'insoffribile odore furono scompartite in quattro boccette, che empiei di quattro suchi gastrici specificamente diversi, che furono di cane, di cornacchia, di barbaggiani, di aquila. Era nel mese di marzo, e lasciai le boccette per 25. giorni, nell'ambiente d'una camera', dove il calore non fu mai più picciolo di 8. gradi , ne più grande di 12. Non mi accorsi che le carni si disciogliessero più di quello che fatto avrebbero, fe restate fosfero dentro dell' acqua. Quanto poi all'odor fetente, dirò che in due qualità di carni , che furono di agnello, e di vitella, non mi pareva ne fminuito, ne cresciuto, ma che nelle due altre, che erano di galli-na, e colombo, mi sembrava anzi calato. Quello risultato mi mile nel fondato sospetto che i suchi gastrici oltre all'impedir la putredine avessero anche il potere di toglierla. Quindi reiterai l' esperimento, ma in altra stagione, cioè

## Digestione.

in giugno, e mi accorsi che non miera ingannato. Mi valsi del suco di quegli animali, che allora mi trovava avere, cioè a dire canino, e di un falco. Le carni che vi misi dentro furono di gallina , e piccione ridotte ad arte a quel grado di putredine, che le fa intenerire, divenir livide, e spargere d'ogni intorno le più nauseose esalazioni. Ventisette ore restarono ne'suchi gastrici, nel qual tempo si ridusfero in gelatina, ma col perdere la massima parte di quell'odore difgustofissimo. Confrontando questo esperimento fatto in giugno con l'altro instituito in marzo, congetturai che la maggiore efficacia de' suchi gastrici nello spogliare le carni dalla putredine avesse potuto dipendere dal calore più forte della stagione ; e però volli ripetere nelle medesime circostanze questo tentativo , fuorsolamente l'esporre verso la metà dello stesso mese di giugno i vasi al sole . E di fatto 10. ore di questo calore furono bastanti a pienamente levare il puzzo a quelle due specie di carne. Non omisi in altri tempi di ampliate questa mia ofservazione con fuchi gastrici di più altri animali , e dirò che quantunque il più delle volte venissero a perder le carni lo spiacevole odore, e il disgustofo sapore, talvolta però lo ritenevano

in parte, senza che io ne potessi comprender la cagione. Aggiugnerò che i suchi gastrici recenti si sono sempre mostrati più esticaci dei vecchi.

## §. CCLVII.

Riflettendo sopra i risultati dei paragrafi CCLV. CCLVI. pareva non rimanesse luogo a dubitare, se introducendo carni putride ne' ventricoli degli animali, venissero esse a perdere questa rea qualità, e dirò che prima di avverarlo io, col fatto proprio la Natura stelsa me ne assicurò nel seguente modo. Avendo io allora per altre mie esperienze su la digestione vari uccelli gallinacei, vedeva che lasciandoli mangiare a lor voglia, si empievano per sì fatto modo il gozzo, che passavano non rade volte le 16. ore, ed anche le 20. innanzi che questo ne venisse pienamente evacuato. Mi occorse di ammazzare uno di questi uccelli, che era un galletto, nel tempo che il gozzo di lui conservava un resto di cibo, consistente in carne trita, al pesocirca di un' oncia. Restai alquanto forpreso al sentire che questa carne aveva un manifestissimo odor di putredine. Era di un rosso smorto, rammollita, e di un gusto nauscoso. Passai sen-

za indugio ad esaminare il ventriglio, dove trovavasi pure la stessa carne, ma in ciò diversa da quella del gozzo, che era quasi tutta disfatta, il suo sapore tra il dolce, e l'amaro non aveva nulla di ributtante , e il fuo odore niente di putredinofo. I fuchi del ventriglio avevano dunque fatto perdere alla carne quel carattere putredinoso, che contratto aveva nel gozzo. La stessa cosa avverossi in alcune galline, cui a bella posta empiei il gozzo di carne, gli avanzi della quale in capo alle ore 16. putivano fensibilmente, nel tempo che la carne passata al ventriglio niente più aveva di fetido. Notar però si vuole, che la putredine ne'gozzi di questi uccelli non giunse mai a quel grado, a cui in tempo eguale arrivò dentro 2' vasi, avvegnacche il calore non fosse sì intenfo; lo che mi fece sospettare, che anche il suco che stilla dalle pareti del gozzo aver potesse la sua virtù antise. ptica, quantunque affai più rimessa che quella dello stomaco,

## 6. CCLVIII.

Fatto imputridire un pezzo di polmone di bue, in modo però che confervaya qualche fodezza, lo divifi in cinque por porzioni eguali, ciascheduna delle quali con più giri a un filo di refe , e queste cinque porzioni le obbligai a discendere ne ventrigli di cinque cornacchie nere, uscendo intanto del rostro una porzione di filo, come fatto aveva in altre occasioni, per potere esaminare la carne quando io voleva (J.LXVIII.) In capo a tre quarti d'ora estratte dal ventriglio due di queste porzioni, per la i ncominciata foluzione si vedevano già impicciolite, e a primo incontro più non davano odore cattivo; deterfe però, ed asciugate dal suco gastrico, tale odore ricompariva , fminuito però grandemente . Esaminatane un'altra porzione dopo un'altra mezz'ora, oltre alla maggiore diminuzione nel volume, appena riteneva un avanzo di putredinoso sentore, ancorche io l'avessi pulita, e deterfa da qualunque umidità gastrica . Nove quarti d'ora da che io aveva cacciati nel ventriglio delle cornacchie i cinque pezzetti di fetente polmone , estrassi gli ultimi due, che restavano ciascheduno della mole d'un grosso pisello; ma faria stato impossibile l'accorgersi che prima eran fetenti, se questo non si fosfe faputo, tanto eran fanissimi, anche nel sapore, che fuori del consueto amaretso non aveva il minimo che di difgustofo. Digeftione. 167

Per l'eccedente lunghezza del collo non mi riuscì il fare in un'ardea quanto avea fatto nelle cornacchie. Mi servii d'una groffa rana scorticata, e semiputrida, che con le dita feci discendere giù per l'esosago finattantoche entrasse nel ventriglio ; ma entrata-che vi fu , non potetti più riaverla per quanto tirassi in su il filo, al quale era attaccata; e però presi l'espediente di troncar detto filo presso la bocca dell'ardea, il quale nel momento appresso fu da lei ingojato. Adoperai così con l'idea di uccider poi l'ardea dopo un'ora o in quel torno, per vedere qual novità fosse sopraggiunta alla rana. Ma la rana furigettata per vomito prima di un tal tempo, cioè a dire dopo 43. minuti, apparentemente pereffere un cibo per lei difgustofo, veduto avendo che l'ardee quanto fono avide de' pesci, e de' ranocchi vivi o mortidi fresco, altrettanto s'astengono dagli uni e dagli altri, qualunque volta fi accostano allo stato putredinoso. Malgrado però un tale rifiuto i suchi gastrici avevano esercitato il poter loro fu la rana, tanto in ragione di mestrui, che di antiseptici, per essersi in parte concotte , ed in parte distrutte le sue carni, con perdita considerabilissima di quegli infoffribili mialmi, che da esse

esalavano prima. Più tubetti di latta riempiti di pesce fracido fatti pigliare alla medesima ardea non venner punto da essa rigettati, forse perche quel fradiciume non ossenticolari. Apertala dopo tre ore, e visitati i tubi, vi restavan dentro le reliquie del pesce, che raccolee tutte, e messe infieme pesavano un settimo circa di oncia. Rassomigliavano a un brodo denso, e gelatinoso, frugando dentro al quale appariva ancora qualche siamento carnoso, e questa materia gelatinosa non riteneva più ombra, ne più vestigio delle setente sua corrattela.

## §. CCLIX.

L'artifizio da me tenutonelle cornachie di far entrare ne'loro ventrigli la carne corrotta, e di efaminarla a diverse riprese col mezzo di un filo (\$\frac{6}{2}\$. CCLV III.\*), lo praticai con eguale facilità in diversi piccioli uccelli di rapina, che surono civette, barbaggiani, e un falconcello, e le carni più o meno putride che adoperava, erano budella, segato, e polmone di pecora. Qui pure in ragione della dimora che queste facevano ne' ventrigli, si discioglievano, e abbandonavano il puzzo, tanto che in fine

169

fine lo perdevano affatto . Solamente il picciol falco rivocò per due volte la carne, apparentemente perché essendo putrida cagionava male allo stomaco, giacche quando era fana , non fuccesse mai questo in lui . L'aquila non differi dagli altri uccelli fin quì menzionati avendo i di lei-fuchi gastrici prodotti i medesimi effetti su le carni imputridite riposte ne'tubi , e fatte entrare nel fuo ventricolo. Non lasciai di mettere alla prova qualche animale a fangue freddo. e furono biscie terrestri, ed acquatiche, vipere , e rane . Lentissima essendo in questi animali la digestione, tardavan di più a disimputridire le carni dentro di loro. Vi arrivavano però in fine, e folo bifognava prendersi la briga di rimetterle talvolta ne'loro ventricoli, perchè non di rado venivano rivocate.

L'ultimo esperimento in questo genech'io tentai, su in un cane, in un
gatto, e in me stesso. Fu mestieri caociare giù per la gola di questi due animali la carne putrida, conciossische
per quanto affamati sossero entrambila ricusarono odinatamente. Il cane la
tenne in corpo, ma il gatto la rivocò
dopo un'ora scarsa, accompagnata da una
quintità di bava, e di suco un po'vicido, apparentemente gastrico. Quando
di

Tomo II. H gl

gli entrò la carne nello stomaco, non poteva esfer più fetente, ma il fetore era adesso quasi del tutto cessato; di cui ebbi anche una chiarissima prova dall'effere volontariamente mangiata da un altro gatto, e fenza che venisse riyocata, il qual gatto feci poi morire dopo un'ora e mezzo, per visitare il ventricolo, dentro cui dimorava la carne mezzo concotta, e che non dava se non fe quell'odore, che dar fuole la carne fana trovata ne' ventricoli di questi animali . Eran passate le due ore e mezzo quando apersi lo stomaco al cane per visitarne la carne, la quale trovavasi in un picciol lago di fuco gastrico , poco meno che decomposta del tutto, e con odore, e sapore niente simili a quelli delle carni per putredine corrotte . Venendo in fine aitentativi fatti fopra me fleffo, effi furono i feguenti. Cinque tubi di legno della grandezza e forma di quelli, che ho menzionati al paragrafo CCVIII., pieni di altrettante qualità diverse di carne putrida, e vestitid'una coperta di tela, furono da me ingojati in cinque volte distinte, e rimandati separatamente per secesso. Siccome la carne riempiva tutta la cavità de'tubi, così ciascuno di essi, uscito che su da me, ne conservava qualche picciolo avanzo, E que-

## Digestione :

E questi avanzi di carne non si conosceva che ritenessero il più lieve indizio di putredine. Ecco adunque come le varie classi di Animali , compresovi l'Uomo fleffo , oltre all'avere la facoltà nello stato sano d'impedire agli alimenti di farsi putredinosi ne' loro ventricoli; hanno anche l'altra di spogliarli dalla putredine, quantunque volte contratta l' aveffero.

## S. CCLX.

Quest'ultima scoperta mi conduce a una riflessione. Una immensità di Animali, T cui alimenti fono le carni , ed altre fostanze tendenti di lor natura alla putrefazione , non se ne cibano mai fe non se' quando le trovano sane, e incorrotte ; e se per qualche accidente entrino imputridite ne'loro flomachi . vanno foggetti a'vomiti, e a'più gravi tintomi , e talvolta alla morte fteffa: e qualche esempio di vomito per questa cagione lo abbiam veduto di fopra ( §. CCLVIII. CCLIX. ) . Per l'opposito altri viventi, e questi non pochi, van-no in traccia di materie putredinose, e ne fanno foaye lor pafcolo . Tale fi è quell' aborrita turba d'insetti , e di vermi, che annida dentro alle fogne più н

173 Della

flomacose, o che pianta il suo domicilio ne' sepolcri, e avidamente si pasce di cadaverosi marciumi. E dal sozzo genio di fatollarfi di carni corrotte non vanno immuni alcuni uccelli, e quadrupedi, come il corvo, il nibbio, e l'avoltojo tra i primi e tra' secondi il chacal, e la jena, E laddove gli altrianimali fuggono a tutto potere i miasmi che esalano da que' corpi infetti, questi li sieguono, e prendono per guida, per più sicuramente confeguire una sì stomacofa pastura. Subito che è a noi cognita la virtù antiseptica de'suchi gastrici, il parurale di questi sozzi animali non dee più fare in noi la più picciola maraviglia, Per quanto imputriditi e guasti sieno i cibi che prendono, questi ne'loro stomachi dovranno perdere ogni rea qualità prima di nutrirli, e di animalizzarfi dentro di loro . E quantunque la suddetta qualità venga anche a toglierfi dagli altri animali, gli alimenti putredinosi però sono loro disgustosi e nocevoli per la cattiva impressione, che fanno su gli organi dell' odorato, e del gusto, come altresì su lo flomaco, effendendo verifimilmente il fistema nervoso, sopra tetto co pestilen-ziali loro miasmi; i quali incomodi non si provano dagli animali, che si compiacciono di carni guaste, mentre fatti

Digeftione . 17

effendo dalla Natura per alimentarfi , e vivere di esse, devono anche avere gli organi- relativi diversamente modificati dagli altri. Oltracciò egli è molto probabile, che il potere antiseptico de'suchi gaftrici fia in loro più vigorofo, e più efficace, che nel restante degli animali, e che quindi più prestamente, e d'un modo anche più perfetto spogli le carni di quel putrido che avevan contratto. Non è per altro che dall'abitudine, meritamente riputata una feconda natura, non si possano accostumare a cibarfi, e a vivere di carni corrotte alcuni di quegli animali, che naturalmente le abborrono . Ammirato abbiam quel colombo, che è flato da me mutato in carnivoro di granivoro ch'egli era per propria natura (6. CLXXV.). Ma non folo io potei avvezzarlo a mangiar carne, ma carne anche fetente, anzi degenerata in effrema corruttela. Sulle prime affolutamente ricufandola io doveva a forza fargliela entrare nel gozzo. Per alcani giorni fi conobbe che ne fofferiva, e dimagrò anche confiderabilmente; ma a poco a poco la natura si assuesece a quel cibo, stimolato dalla fame cominciò a prenderlo volontariamente, e ritornato alla primiera graffezza niente meno appetiva la carne putrida di quello fa-H i

cesse prima la sana. E questo novello esempio c'insegna come per l'assesazione si può convertire in buon nutrimento que cibi che prima eran nocivi, non che disgustosi.

## 6. CCLXI.

Ma quale érederem noi, che sia la cagione, onde i suchi gastrici hanno il potere di sospendere la putredine, e di correggerla? Restando dimostrato che detti fuchi fono sempre salati, e che il sale che contengono è ammoniacale ( § CCXLIV.); e d'altronde essendo noto per le Esperienze del celebre Sig. Pringle, che tutti i fali, fieno acidi, alca, lini, e neutri, sieno volatili o fifi, dotati fono di virtà antiseptica (a), è facile il pensare che la qualità correttiva e impeditiva della putredine de' fuchi gaftrici derivi da un fonte medefimo . Prima però d'efferne ficuri conveniva discendere a qualche breve sperimentale cfame. Offerva il prelodato Inglese; che il sale comune tanto simile all'ammo-

### arrangengengengen

(a) Appendice intorgo alle fostanze septi-

Digestione: 175

niacale, perché sia antiseptico deve essere in dole non tanto picciola; altrimenti anzi che sospendere, o impedir la putrefazione, la promuove, e l'accelera. Così una dramma di questo sale sciolta in due oncie d'acqua non conferva fana la carne che per poco tempo, 25. grani la conservano per pochissimo; e 10. ovvero 15. grani di sale, ed anche 20. la accelerano (a). Questa specie di paradosto quantunque verificata in Francia dal dotto Signor Gardane, non ha potuto trattenermi dal metterla io pure alle prove, almeno con una esperienza. Poli in quattro vasetti di vetro tra loro eguali dell'acqua puteale sì, che a ciascuno ne toccasse un'oncia e mezzo. In ciascheduno altresì furono infusi tre danari, e sei grani di carne fresca bovina minutissimo tritata. Nel primo vasetto feci sciorre 10. grani di sal comune , nel fecondo '15., nel terzo 20., e l'acqua del quarto vasetto non la salai punto, e ciò per avere la necessaria scorta. Li ripoli tutti e quattro nel medelimo luogo, la cui temperie marcava all'incirca nel termometro il grado 15. Il pri-

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

mo vasetto a puzzare su quello dei 10. grani di fale, il secondo quello che lasciato aveva senza sale , il terzo dove sciolti se n'erano 13. grani, e l'ultimo dove se n'erano disciolti 20. I caratteri di putredine più decisa si manifestarono in feguito con la stessa proporzione. Poco furono discordanti i risultati quando in questa medesima esperienza fu sostituito il fale aminoniaco al comune. Le discordanza consisteva in questo, che l' odor di putredine cominciò a farsi sentire quasi contemporaneamence nell'acqua non falata, e nell'altra, in cui erano stati sciolti 10. grani di sale, Non mi restava pertanto verun dubbio della verità dell'esperimento pringleano, il quale con pochissimo divario veniva anche a verificarsi col sale ammoniaco. Perchè adunque costasse, se i suchi gastrici sono antiseptici in grazia del sale ammoniaco che hanno, misi a sciogliere a poco a poco in una data quantità d'acqua di questo sale, finche essa a un di presfo acquistasse quel grado di salso, che fuol avere il fuco gaffrico ; poi vi collocai dentro carne trita, per vedere quali state ne fossero le conseguenze. Mi accertai che la preparata dose di suco gafirico aveva prefio a poco pari salsedine a quella dell'acqua, primo col fenfo del guDigestione . 177

gusto; secondo perche fatte cadere alcune gocce ora di detta acqua, ora di suco gastrico nella soluzione d'argento nell'acido di nitro, fi otteneva il medesimo precipitato bianco. Ma il fatto è che la carne non pote andar esente dalla putrefazione, il cui odore cominciò anzi a farsi sentire qualche ora prima, che si manisestasse in altra carne dell'istessa natura infusa nel medesimo tempo in acqua non falata. E quantunque al rendere in altre consecutive esperienze più fatolla l'acqua di fale ammoniaco, si venisse a ritardare la putrefazione della carne, non s'impediva però; e per confeguire quest'ultimo, mi accorfi abbifognarvi una copia tale di detto fale , per cui l'acqua contraeva una salsedine che a me parve 18. od anche 20. volte maggiore di quella de' suchi gastrici . Questi fatti io li credetti poter decidere senza replica, che l'antifeptico di effi fuchi non è l'effetto di quella pochissima quantità di sale ammoniaco, che si trova dentro ai mede-·fimi .

## 6. CCLXH.

- In virtà della forza feptica, i onde è dotato il fal comune qualunque volta

178 Della

esso sia in picciolissima quantità, ne tragge ana conseguenza il Sig. Gardane, che noteremo in passando, ed è questa: che il fale de cibi onde ci alimentiamo, esfendo fempre dofato fcarfamente , egli facilita in noi la digestione, in quanto che promuove il principio putrefaciente, da cui dipende adilui detta come si é veduto di fopra (f. CCXLIX.), quella naturale operazione. Quantunque per le moltiplici mie sperienze pienamente rimanga distrutto il pensiere di questo Autore intorno al supposto principio, m'invogliai però di sapere cosa fosse accaduto alla carne data a mangiare a più animali dopo di averla leggerissimamente aspersa di sal comune. E questo fossile fu dosato con quella proporzione, per cui la putredine sempre si accelera. La carne si condita, e chiusa nei tubetti fu fatta prendere a un cane, e a un gatto, a'quali diedi aleresi alcuni aleri tubetti muniti della stessa carne, ma non falata, che midovevano fervir di confronto. Dopo ore cinque i due animali furono aperti, e riveduti i tubetti, che giacevano nello stomaco, mi avvidi che quella sfumatura, dirà così, di fale non aveva apportata fingolarità alcuna alla carne ? Roftavano le reliquie di lei , tuttavia lievemente fatate, ma fenzail minimo

Digestione: 179

nimo odor disguttoso, e con quel calo medesimo, che si osiervava nelle reliquie della carne non salata. Appariva pertanto che quella tenussisma dose di sale oltre al non avere promossa la digestione non aveva prodotto in quel cibo verun principio di putresazione, impedita di farlo dalla prevalente contraria forza antiseptica de suchi gastrici.

### 9. CCLXIII.

Ma per tornare al proposito, se il sale onde fono in picciolissima dose imbevuti i suchi gastrici non è l'autore di loro virtù antileptica, a quale altro principio dovrassi dunque ricorrere? Ingegnosa si è la Teoria del Sig- Macbride circa la cagione, onde tante sostanze sono antiseptiche. La coerenza, e la solidità de'corpi è per lui avviso il risultato dell' aria filla , come egli ama chiamarla , che si nasconde ne' loro vani . Ove pertanto col mezzo di qualche agente si spoglino i corpi di quest'aria, verrà a togliersi la vicendevole aderenza di loro patti, e il corpo cadrà in putrefazione, o si risolverà in polvere, conforme la diversità de suoi componenti. Quindi ne viene per necessaria conseguenza, che quelle sostanze che sono abili ad impe-

Della 180 dire l'efito dell'aria fissa dai corpi, o a far st ch'ella vi fia restituita, avranne

anche il potere ( ove parlifi di corpi putrescibili ) di preservarli dalla putredine, o di liberarneli, se questa si fosse in effi introdotta . Ma le sostanze antiseptiche, secondo questo Medico Inglese, sono appunto di questa tempera. Un tozzo di carne, per atto d'esempio circondato da una di queste sostanze intanto conservasi sano, in quanto l'ariafissa non ne può uscire, probabilmente perche la parte più sottile della fostanza antiseptica tura i pori alla carne. Quindi in tale stato conservasi a lungo la carne, ritenendo il dolce suo sapore, e la naturale confistenza. Che se imputridita già fia, ricevendo ella dalla fostanza antiseptica quel soprappiù di aria fisfa, che le mancava, cessa a poco a poco di esalare l'odor cattivo, perde quella fluidità, e mollezza, che imputridendo aveva acquistata, e torna in fine alla nativa folidità, e dolcezza (a).

Premessa questa Teoria, non si potrebbe egli con essa spiegare l'antiseptico de' suchi gastrici? Senza farmi a cercare i fon-

(a) Macbride 1, c.

damenti, su cui esta si appoggia, e quale ne sia la solidità dei medesimi, che quì poco tornerebbe al proposito, io dirò che cotefta Teoria non mi fembra punto adattata a fornirci i necessari lumi, per effere i suchi gastrici una qualità di antiseptici di un ordine singolare. L'altre sostanze dotate di simile prerogativa nel tempo, che da' corpi tengon lontana la putredine, conservano in essi quella coerenza che avevano, oppure la restituiscon loro, se per corruzione l'avesser perduta. I suchi gastrici all'opposito per essere insieme mestrui, ed antifeptici, nel tempo che difendono o che correggono dallo stato putredinoso i corpi, li scompongono, e li sanno in menomissime particelle. Bifogna pertanto dire, che l' antiputrido di tai liquori animali provenga da tutt' altro principio che da quello si vorrebbe dal Sig. Macbride, quantun. que mi convenga confessare di non saper cofa fia, per non aver dati sperimentali, che me ne instruiscano; e ciò singolarmente a morivo delle incomplete notizie lasciateci finora da' Fisici su la Teoria della putredine; nel qual caso amo meglio di non dissimulare la mia ignoranza, che di fingere qualche gratuita Ipotefi, che male fi accorderebbe col naturale mio genio, che nelle cofe filefofiche non ha altro in mira, che la ri-

### S. CCLXIV.

A comodità maggiore di quelli, che vorranno prendersi la briga di leggere queste mie carte, concentriamo adesso in poche linee quanto di più principale è stato da noi dimottrato in quest'ultima Differrazione, e diciamo in primo luogo che delle tre specie o varietà di Fermentazione che si statuiscono da'Chimici . e Naturalisti moderni, cioè a dire dolce, acida, e putrida, nessuna ha luogo nel lavoro della digestione : secondo che quefil vital funzione quantunque talvolta vada congiunta a un principio acido, questo però si perde nel compiersi della medefima: terzo che non è mai che un principio putrido si combini nello stato sano con la digestione: quarto che i suchi gastrici sono veraci antiseptici. Prefumo bene che alle prove da me prodotte a disfavore della fermentazione, per quanto concludenti elle fieno, non sì facilmente si arrenderanno coloro, i quali stabilindo qual principio o canone, che dove è calore, e umidità, videbba effer sempre fermentazione , sono d'avsifo che questa accompagni necessariaDigestione. 183

mente gli alimenti, non folo nelle strade del ventricolo, e degl' intestini, ma in quelle eziandio del chilo, del fangue ec.; limitandone soltanto la forza, in quanto che la dove la fermentazione fuori de' corpi animati è spesso vigorosa, e dotata di moto visibilmente intestino dentro di esti è lentissima, debile, e per lo più impercettibile . Supplico però quefli eruditi e zelanti Difensori della fermentazione a voler riflettere, che le mie Sperienze non fono punto dirette contro di loro. Con effe io non ho pretefo che di mostrare non trovarsi negli stomachi degli Animali, e dell'Uomo la più picciola fensibile fermentazione; che fia poi della fermentazione infenfibile , la quale per effere nel novero delle cose dubbie, ed incerte una fana Logica mi vieta il rigettarla egualmente, e l'ammetterla. 3 65

La Disertazione seguente, con le altre due che formeranno l'ultimo Volume della presente Edizione; strovano tutte nel Tomo Secondo dell'edizione di Modena; per non alterar quindi l'ordine datovi dall'illustre ebenemerito Autore, si lastia a questo luogo anche la Introduzione, o Presazione che il medesimo bar premessa al Volume stesso, comechè parli esa ugualmente e della Disertazione che segue, e delle altre pure che si daranno nell'ultimo Tomo.

# della GENERAZIONE

DI ALCUNI ANIMALI AMFIBJ.

A A TITLE

MO TARE SHARES

## PREFAZIONE

OVVERO

### INTRODUZIONE

ALL OPERA.

The Aprima, e feconda Differtazione del prefente Volume foddista in parte a quanto da lungo tempo io aveva promefio nel mio Prodromo fopra le Riproduzione in mia ficcio alla fecondazione in, una fiecie di feto alla fecondazione in, una fiecie di Rana. E tale. Scoperta nella prima Differtazione proccuro di ciporla con quella maggiori e fentione che fi rishiede per appagarne la dotta curiofità dei Lettori. Ma la lunghezza del tempo da che feci quell'Offeryazione a guella parte mi di fiata di molto vantaggiofa. Per talguiria io. ko pottyo cfaminare altri Aomali, i quali fornito avendoni, a medefima i quali fornito avendoni, a medefima in consultazione del medio del medio

STATES OF STATES OF STATES

dena nel 1768. 13 Conta in Mo-

rifultati, mi hanno fatte prefumere con più fondamento che la preefiftenza deifeti alla fecondazione nelle femmine fia una delle leggi più generali della Natura. Raro è che in Fisica nell'indagare una verità non fe ne feoprano aftre non cercate, e che si offrono quasi spontanee. Le Offervazioni adunque che mi hanno fatto vedere cotal preefiftenza, mi hanno pur dimostrato esfervi un ordine di Animali che sono vivipari, quantunque da tutti i Naturaliffi fi credelfero ovipari.

La Fecondazione artificiale da me ortenuta in diversi Animate forma il Soggetto della feconda Differtazione, di cui appunto si veggon segnate le prime tracce nel foprammentovato mio Prodromo . Col seme adunque da me tratto da più Animali io fecondava i loro embrioni : e con tal mezzo mi è riuscito di farli nascere, non altrimenti che nati sarebbero, le concorfa vi fosse l'opera del mafchio. 4 . 10 . 189536.9 01 16 10 /

Ma l'avalogia grande tra gli Anima-ti, e i Vegetabili mi ha invitato a difcutere un nuovo argomento, che è stato quello di cercare se gli embrioni delle Piante eliftono nell'ovaja innanzi alla fecondazione, ficcome dimostratoio aveva che ci efisiono gli embrioni degli

Digestione . 189

Animali . Ed ho trovato veracemente così andar la faccenda, come si fa chiaro per la terza Dissertazione. Ma tali Ricerche mi hanno offerea un'altra novità, che è stata quella di avermi persuafo, non essere sempre la polvere secondatrice degli stami di quell'assoluta necessità che si vorrebbe dalla comune dei Botanici. Sebbene la menzionata analogia sembrava mi dovesse introdurre in un quarto argomento, che era quello d'intraprendere delle fecondazioni artificiali su le Piante, siccome le aveva intraprese su gli Animali; conciossiache quantunque vi fieno fati diversi che tentata abbiano, e felicemente ottennta cotesta secondazione, non so però le siavi stato alcuno che fatto abbiaciò con viste veramente filosofiche, e sopra tutto ad oggetto di cercare il come succede tuttogiorno ne' Vegetabili questa ammirabile operazione. E confesso il vero che non avrei riculato questa fatica, se occupazioni di tutt'altro generenon me lo avesser conteso. Non ho però omesso di arimare altri a pigliarla, ingegnandomi anche di propor qualche vista, che potrebb'effere apportatrice di qualche felice fuccesso.

Suona nelle becche di molti che la Generazione è un mistero della Natura,

che alla maniera di tant'altre fue operazioni sembra più fatto per effere ammirato, che ricercato, e conosciuto. E un tal modo di penfare favorifce mirabilmente l'inerzia degli Uomini oziosi Ove parlifi de' tempi 'addietro fo 'convengo con loro che la Generazione sì degli Animali che delle Piante era avvolta in dense tenebre, e impenetrabili al guardo umano. Ma dappoiche appariti sono gli Haller, e i Bonnet, a me fembra che quelle tenebre fi fieno alquanto diradate . Io fono lontanissimo dall' arrogarmi il vanto di averle levate . Nudrirei folo qualche lufinga di averle refe anche più rare, coficche attraverfo di esse trapelasse una suce men pallida e incerta. Per la lettura delle tre feguenti Differtazioni potrà decidere l'illuminato Lettore, se fondata sia cotal mia lusine ga, o piuttollo fe fia ella l'effetto di un amor proprio che mi feduce.

DELLA

### GENERAZIONE

DI ALCUNI ANIMALI AMFIBJ.

### DISSERTAZIONE CAPITOLO I.

Generazione della Rana verde acquajuola.

S. I.

Macemi così chiamare la rana, pp di cui prendo ora a parlare, per avere la faccia (uperiore più, o meno pieno, e per albergare naturalmente nell'acque, fopra tutto de paduli delle rifaje, de fosfiati, a differenza di alcune altre abitartici della terra, e per fino degli alberi, delle quali ultime faremo in feguito distinta menzione (a).

§. II.

#### g. II.

Il maschio è fomito alla regione del capo di due membranose vesciche, tumidifime quando gracidă, e di una carnosa prominenza al pollice de piedi anteriori, che rendes moto sensibile nel tempo de suoi amori, le quali due parti non ritrovansi nella femmina; oltre l'avr questa la schiena, e i fianchi spruzzati di macchie nere, le quali macchie d'ordinario sono appena discenibili nel maschio.

### g. III,

Non fi vuol confondere questa specie di rana con quella che chiamasi pure dal Roesel rana viridis aquatica (a) Basta gittar l'occhio su le bellissime sigure miniate che ne dà, perconoser subito che è di specie affatto diversa. La sua supera in grandezza tutte l'altre rane, la nostra è più picciola di qualunque altra, in tanto che appena artiva a un terzo di queile del Roesel, quantunque non fos-

x-anananananananana

(a) Histor, natur. Ranarum Norimberga 1758.

Generazione ec. 193

fossero a di lui detta delle maggiori. Di più portano esse sul filo della schiena, e lungo i sianchi tre osservabilistime liste giallo-dorate, di cui non se ne scorge pur vestigio nella rana che ora descrivo. (a).

### §. IV.

I di lei amori fogliono nelle nostre regioni cominciare in apirle, e terminare in maggio, dipendendo però in parte dal maggiore o minor caldo dell'atmosfera, che li accelera, o li ritarda; e allora i maschi assordano l'aria con le loro incessanti nojosissime firida. Offervate le uova immature, come farebbe in autunno, o nel decorso del verno , fi trovano tutte rinchiuse nell' ovaja, che è divisa in due lobi, e cadaun lobo rifulta da altri lobi minori, ciafcheduno de' quali è circondato dalla fua particolare membrana. Le uova sono di dop-Tomo II. pia

#### TOTOTOTOTOTOTOTOTO

(a) Questa essenzial disferenza mi si è resa più manisesta dal confronto s'atro in seguito era la mia rana, e questle del Rocele, alcune delle quali mi sono state recate dai Pescatogi, che le hango prese nell'acque dell' Oltrepò. pia grandezza, esfendo altre picciolistime, e appena discernibili all'occhio nudo: altre da sette in ottovoste maggiori; e sì le prime, che le seconde sono di forma globosa. Il colore delle più picciole è grigio livido, quello delle più grandi in un emissero è bianco, nell'altro è nericcio. Toccate appena queste due qualità d'uova, per la somma loro delicatezza si rompono, e spappolano, risolvendosi in un liquore viscosetto p cenerognolo,

#### 15, V.

L'ovaja di queste rane come altres quella di molte altre specie apparisce esseriorimente seminata di punti nerigni i quali hanno data occasione ad un celebre errore, avendoli creduti il Vallissieri (a) ed altri illustri Naturalisti i primi rudimenti del girino, che si va fviluppando dentro dell'uovo. Tutto l'equivoco è nato dall'esser se flati alle prime apparenze, fermandosi a considerar questi punti su l'ovaja, senza cercare

#### 

(a) Opere Fifico-mediche T. I. Ofervazioni interno le Rane.

### Generazione ec. 195

care più addentro, i quali in effetto vedendosi tante volte potti in dirittura con l'uova, inducono nella facile credenza, che appartengano ad esse, e che perciò effer poffano altrettanti piccioliffimi fett ranini. Ma l' equivoco resta tolto interamente dalle seguenti mie sperienze. 1. Perché staccando la membrana comune, che involge tutte le uova, e che possiamo chiamare il sacco dell'ovaia detti punti rimangono ad essa membrana aderenti. 3. Perche fattafi la feparazione di essa membrana, e visitate allora a fommo studio le uova uno ad uno , sia nell'esteriore loro superficie sia internamente , quantunque fieno numeroliflime, non le ne scorge pur uno segnato di quel punto nero. Che se la membrana dell'ovaja presenterassi al foco d' una lente , scorgesi allora non essere i punti menzionati, che altrettante mac-chiette nericanti d'irregolare figura, delle quali è rabescata la suddetta membrana, le quali macchiette non sono però così proprie di lei, che non si riscontrino ancora nell'area del mesenterio, e ful cuore dello stesso animale.

#### 9. VI.

Se le uova incominciate ad offervarsi I a ne'

ne' mesi di autunno, e d'inverno, si riofserveranno di primavera, le troveremo ancora rinchiuse nell'ovaja, ma considerabilmente ingrandite ( parlando però sempre di quelle di maggiore grandezza 6. IV.) e faranno omai giunte allo stato di maturità, quando la femmina vedrassi accoppiata col maschio . L'accoppiamento succede nel modo stesso nelle postre rane che in altre osservate dallo Swammerdamio, e dal Roesel (a); Voglio dire che il maschio montandosu la schiena della semmina, e passando le gambe anteriori fotto le ascelle di lei . e spingendole sul petto sino quasi ad incrocciare le dita insieme la tiene così firetta, e legata finattantoche ella abbia fatto lo scarico di tutte l'uova. La durata di questi abbracciamenti ha un rapporto diretto col calore dell' Atmosfera. Se questo farà considerabile, dopo quattro, o cinque giorni la femmina refle:à libera dagli amplessi maritali; ma continuano essi per otto o nove giorni, ed anche per dieci, se la stagione sia al-quanto fredda. Sono venuto a lume di ciò col mettere in ampli vafi con acqua

(a) Biblia Natura . Hipor. natur. Ranar.

le rane, quando erano in prossima disposizione all'accoppiarsi e col tenervele dentro sinche avessero partorito. E sebbene il Vallissieri asserica, per una sola esperienza da lui avutane, che le rane accoppiate non partoriscono se si tengano ne vasi serrate (a), certissima cosa è però, che innumerabili satti decidono in contrario siccome me ne sono accertato io stesso, e prima di me due celebri Naturalissi Swammerdamio, e Roefel.

### VII.

Succede bene quanto in altro luogo della medefima Opera dice quell' Ummo dottiffimo, ed è che le rane femmine non fi sgravano delle uova, se fi tengapor fempre separate da' machi Dissi fempre trovato avendo io che se si divelga l'amante dall'amata, quando le uova fon già calate nell'utero, queste in seguito ne escono, ancorche le partorient si obblighino a restar folitarie ne vasi; quantunque poi tali uova non nascanoa

1 3 6. VIII.

topostopatations.

#### J. VIII.

Se durante l'accoppiamento si ticerchi il sito dell'uova, ne primi giorni si trovan tutte dentro al sacco dell'ovaja, ne di sussegnito al sacco dell'ovaja, parte nell'ovajo, parte nell'ovajo, parte nell'utero, a viserva delle piccio sissemente degli ovidutti tutte quante discese nell'utero, a riserva delle piccio sissemente che rimangono attaccate all'ovaja. Le uova dentro all'ovaja sono più picciole che negli ovidutti, e nell'utero: nel quali due ultimi siti si trovano di più involte in quella loro viscida, e trasparente mocciaja, chiamata impropriamente sperma della rane.

### 6. IX.

Per quante prove abbia fatte per vedere se nascon le nova estratte ora dali ovaja, ora dagli ovidutti, ora dali utero allorchè il maschio è in attuale abbracciamento con la semmina, dirò con rutto il candore, che nessiuna ha avuto buon estro. Essendo questo come ognun vede, un punto dell'estrema importanta, ho seplicato i tentativi sino a saziarmene, cosseche trovo ne miet Giornali

#### Generazione ec. 199

nali di avere aperte in vari tempi cencinquantalei rane feinmine accoppiate col maschio, senza che le loro uova mi sieno mai nate, non ostante che subito dopo di averle cavate dal corpo materno le riponessi nell'acqua, dove l'altre uscite spontaneamente per l'ano della femmina coperta dal maschio non tardavano a svilupparsi, ed a nascere, a differenza delle sperimentate da me , le quali dopo alcuni giorni imputridivano sempre, e si guastavano. Ho fatto di più. Loscarico dell'uova della femmina, pria che fia finito interamente, dura quasi un'ora . Io adunque la sparava in quel frattempo, e il refiduo dell'uova, che rimaneva nell'utero lo affidava a quell'acqua stessa, dove avevano cominciato a cadere le nove spontaneamente uscite dal corpo materno; ma laddove da queste si avevano i girini, da quelle non si aveva che un nauseante putridame. Cavai adunque dai surriferiti fatti questa incontrastabile verità, cioè a dire, che la fecondazione dell' uova nella nostra rana non succede dentro di lei, mabensì fuori. Dal che apparisce quanto sia andato errato il famoso Linneo, quando col folito fuo tuono fentenziolo, e decifivo pronunzia: Nullam in rerum natura, in ullo vivente corpore, fieri facundationem vel ovi imprægnationem extra corpus matris. (a)

### §. X.

Rimane altresì fmentito il fentimento paradosso di Federico Menzio Prosesfore di Lipsia stranamente opinante, che
nel tempo che la rana maschiotiene con,
le braccia robustamente serrata la semmina, dalla carnosa prominenza del pollice (§. II.) esca il seme che insinuatosi
nel torace di lei penetri dopo vari giri
a noi sconosciuti nell'ovaja, secondando
così le uova ch'essa rinserra (b).

### 6. XI.

Ma se la fecondazione della nostra rana si ha dunque suori del corpo della madre, in qual modo succederà ella ? Forse direm noi che il maschio spruzza il seme su l'uova, di mano in mano che escono dal podice della semmina?

### # COUNTY TO THE PARTY OF THE PA

(a) Veggasi Artedi Ichthyologia Pars II.

pag. 32.

(a) Generatio HAPADOSOE in Rana
configients.

'na? (a) Questo certamente rispetto ad altre rane è il parere del sommo Naturalista Swammerdamio, confermato dal Roefel nella sua Storia delle Rane, quantunque poi dica d'ignorare se l'uova dell' utero restino secondate dal seme che ha agito per di fuora. Per togliere il velo a questo arcano non ho lasciato di praticarvi tutta la possibile attenzione. Subito che incominciavano ad espellersi le uova dall'ano, vedeva mettersi la femmina in una agitazione grandissima, non facendo che lanciarfi qua, e là nel vaso ed ascendere, e discender nell'acqua, tenendo per lo più allungate le gambe posteriori, e sottovoce del continuo gracidando. Il maschio, che teneva sempre le gambe posteriori raggricchiate verso il corpo, faceva egli pure strani contorcimenti, ed accompagnava la voce femminile con una specie di canto interrotto, che difficilmente saprei esprimere. Osservava altresì che costui allungava una punta tumidetta, ed ot-

#### announce announce a

(a) Nelle rane, ne'rospi, nelle salamana dre, e in più altri animali le uova escon dal corpo per l'estremità del canale degli escrementi. tula fituata in vicinanza dell'ano, ch'ìo fospettai essere il pene, la qual punta quando a quando avvicinava a quella patte d'uova che era più prossima al podice della femmina, ma non potei mai accorgermi, che dal creduto pene uscisse seme quello fatto non decideva, essere che questo fatto non decideva, essere potendo che non apparisse all'occhio s'un cita del seme, o perchè tal liquore fosse in quantità troppo picciola, o perché forte essendo diaŝano non si rendeva visibile dentro dell'acqua.

### s. XII.

Per chiarir il vero in cosa che tanto mi premeva, ricori ad altro espediente, che fu quello di riporre in vasi senza cacua le rane accoppiate, e comincianti a scaricarsi dell'uova. Se ho a consessarla con ingenuità, pocosperava da questo espediente, sapendo che la fecondazione di tali amfibj succede sempre nell'acqua; pure volli avventurarlo, e la fortuna mi su più cortes di quello ch'io avvei creduto. Tanta è la libidine de ranocchi verso l'amate semmine, che ad onta di trovarifiuori, dirò così, del cor regno, non lassiano di efectiare l'affizio maschile. Oltre adunque al rive-

dere la menzionata punta tumidetta alla regione dell'ano, mirava altresì, che da lei schizzava un picciolo getto di limpido liquore, che andava a spargersi sul'uova attualmente pendenti dall'ano della femmina. Un tal giuoco non era continuato, ma facevali a riprese, cessando la femmina di tempo in tempo d'espeller le uova, e il maschio lasciando allora di lanciare quel leggere trasparente zampillo. Ebbi l'agio di contemplare in sette coppie di rane lasciate così in asciutto questa curiosissima scena, la quale non finiva mai del tutto, fe non fe quando erano state cacciate dall' utero tutte le nova. Queste nova poi messe in acqua esfendomi ottimamente nate, non esit ai punto a credere, che quel liquore versato su di esse dal maschio, fosse il vero sperma fecondatore, come me ne accertai maggiormente in seguito dall' averlo trovato dentro alle vescichette spermatiche; e che quella punta carnosa foste l'asta generatrice.

### XIII.

Il fu Sig. Abbate Nollet, il cuinome farà sempre cato alla Fisica, e alle Arti, parlandomi per Lettere (son già sove anni) del mio Prodromo su le Bio pro-

produzioni Animali, nel quale accenno la mia Scoperta del Girino preesistente alla fecondazione, fenza favellar però aliora del modo, con cui ho veduto questa fuccedere, si esprimeva meco così .,, , Mi ha fingolarmente dato nel genio n quello che che Voi dite fu l'efistenza del Girino prima che ci possiamo accorgere di verun atto di feconda-, zione. Sono circa trent'anni, che il , Sig. di Reaumur, ed io abbiam fatte molte ricerche intorno a questo sog-, getto. Abbiam seguiti con molta cu-, ra, e pazienza per fettimane intiere questi abbracciamenti. Mi si ricorda a di aver messo ai ranocchi maschi dei piccioli calzoncini di taffettà incera-, to, e di averci vigilato fopra per mol-, to tempo, fenza avere mai potuto veder nulla che annunziasse un atto , di fecondazione ".

Io non entrerò qui ad indagare per qual fatalità sia avvenuto, che que dimi Filosofi, malgrado la loro sagacità, e diligenza, sieno stati poco fortunati nelle loro Ricerche. Dirà sottama al prefente proposto che l'idea de piocioli: calzoncini non essendomi dispiazioni, quantunque apparentemente bizzarra, e per chi non s'interna nelle coferziandio ridicolosa, m'invogliai di rea

#### Generazione et. 205

fizzarla. Trovai che i maschi ancorche vestiti di quell'estranio arnese non desiftono nell'estro venereo di accorrere agli amplessi delle femmine, e di esercitare per quanto possono l'opera della generazione, quantunque chiusi ne vasi. L' esito di questi abbracciamenti fu quello che fi doveva aspettare. Le uova partorite non nacquero punto ne potevano nascere, per non aver potute rimanere asperse dallo Sperma maschile per l'impedimento de' calzoncini, dentro a' quali ne trovai più volte visibilissime gocciole. Che tali gocciole fossero il verace Seme della rana lo vidi fenza replica per la fecondazione artificiale con esse confeguita (a).

### 5. XIV.

Scoperto quanto era necessario a fapersi intorno al sito, e al modo, onde succede la fecondazione dell'uova, l'assimapropostomi di tesser la Steria della generazione di questa rana, esigeva, ch' io profeguissi l'esame dell'uova sino all' apparente nascimento dell'Animale. Quefte

TOTAL TOTAL DISSERVATION VIII.

fle adunque partorite che sieno dalla rana cavalcata dal maschio, veggon rinchiuse, ed avvolte nella mucellaginosa loro materia, che è di colore albiccio, distribuita in tante sferiche trasparenti maffette conneffe tra loro, e impaniate, ciascheduna delle quali contiene un uovo nel centro. Tralucono attorno all'uovo due circolari dilicate membrane . concentriche a lui, la più interna delle quali, se si rompa con ago, manda fuori un liquore trasparentissimo come l' acqua . L'uovo, che è di forma rotonda, e di liscia superficie, ha due colori, esfendo la superficie d'un emissero nerigna, l'altra bianchiccia. La Fig. I. Tav. I. rappresenta tutto ciò nella maggiore chiarezza. Adunque il numero ¿.ci mette fott'occhi nella foro naturale grandezza 15. uova ranine col loro glutine, ciascun delle quali è situato nel centro di un cerchiello, che non è altro che una delle surriferite due membrane. Per veder chiaro l'altra membrana fa d'uopo ingrandire alquanto il globoso glutine con la lente, come apparisce al numero 2. . Quivi adunque C. è la membrana esteriore, B. l'interiore, e D. il glutine . A numero I. è l'uovo spogliato de fuoi invogli, e del suo glutine.

5. XV.

### Generazione et. 207

#### g. XV.

Se la calda Stagione sia inoltrata, come fuccede in quelle rane che fono l' ulrime ad effer ferite dall'eftro amorofo l'Offervatore non indugia molto a veder le fembianze del nascente girino. Dopo adunque che l'uovo partorito è per alcune ore visibilmente cresciuto di mole fenza perdere la rotondità, subisce le feguenti mutazioni. Si allunga, l'emiafero bianchiccio si oscura alquanto, indi l'emisfero nerigno s'incava in un picciol folco longitudinale terminato da due rifalti fteli a retta linea fulla lunghezza dell'uovo. E siccome nel tempo che l' uovo si aumenta in lunghezza, cresce anche proporzionatamente di volume così la circolare interna membrana, che lo circonda si va dilatando di più, dando ricetto a maggior copia di liquore . Veggasi il numero 1. Figura II., e si confronti col numero 2. Figura I.

Tenendo dietro allo sviluppo di quest' nova ci accorgiamo non estere le medesime altrimenti ueva, siccome credutoerasi dalla comune de Naturalisti, ma sibbene veri girini verissimi. Di fatti il picciol solco, e i risalti non lacciando di acquistare ulteriore allungamento, sango

prendere al creduto uuvo una figura appuntata, gonfiandosi intanto alcun poco l'emisfero oscuramente bianchiccio, ed ed incurvandosi l'altronerigno. Nes' indugia molto ad accorgersi, che la parte appuntata è la coda del girino , ed il restante ne è il corpo. E di vero oltre al prender l'uovo la figura di girino, la parte opposta all'appuntata, ossia alla coda, veste le non dubbie sembianze del capo, nella parte anteriore del quale fi ravvisa già la forma degli occhi, quantunque ancor chiusi; si scorgono le due prominenze, offieno bottoncini, di che li ferve per attaccarsi ai corpi, eziandio lifci, stanco che sia dal nuotare; un principio di apertura di bocca, e per fino i rudimenti delle picciole branchie.

### S. XVL

Non è però che in que primi tempi dia ancora il girino verun fentimento di vita nell'aggirarii, e contorcerii, c fi tocchi con ago, o d'improvviio fi esponga ai raggi del Sole, raccolti eziandio nel foco diqualche lente; alle quali impressioni fi risente dappoi, manifestati che senti ulteriormente i suoi organi: anzi spontaneamente egli stesso tratto si muonee, e divincola; ed è allora che chia-

#### Generazione ec. 209

ramente si conosce non essere quella circolare interna membrana che l'amnio, nel cui liquore nuota il girino, vedendosi per fino il funicolo ombelicale, che rendeli anche più colpicuo ne primi giorni , da che è uscito di quel carcere ; e fold fi' offerva che detto funicolo non è, come in altri Animali attaccato al ventre; ma fibbene alla regione del ca-po. Il girino che incomincia a svilupparsi è rappresentato al numero 2. Fig. II., e al numero r. Fig. III., nel qual ultimo numero alla Lettera E. appariscono le picciole branchie. Il numero 2. Fig. III. ci mostra un girino ingrandito alla lente, e guardato per la schiena Il girino del numero 3. Fig. III. e gli altri due della Fig. IV. manifestano già la figura degli occhi, e il funicolo ombelicale, che esce per di fotto dalla bocca

### 5. XVII.

Il Lettore sarà probabilmente compreso da qualche supore per la descrizione da me fatta del girino, dalla qualejapparisce, che non nasce egli propriamente dall'uovo, come pareva si dovesse pettare, ma sibbene che quest' uovo si trasmuta in girino, o a parlare più filososciamente che l'uovo non è che il girino rino.

rino medefimo in se stesso concentrato. e ristretto, il quale mediante la fecondazione si sviluppa, ed acquista le fattezze di animale. Dirò io pure, che la contemplazione di tai fenomeni mi è giunta nuova, e inaspettata del tutto, e ciò per la ferma perfuafione in cui gra, che que'globetti a doppio colore circondati dal muco trasparente, e vischioso fosfero verissime uova, per averle credute ,e nominate tali tutti coloro, che scritto hanno della Generazione delle Rane, come tra gli altri, Jacobeo, Vallisnieri, e Roesel. Ma il fatto è, che dovendo io più prestar fede a quanto svelatamente, e fenza la minima dubbiezza mi ha manifestato la Natura, che all'autorità dei per altro chiarifimi citati Scrittori , fono flato nella necessità di denominare questi globetti non già uova, ma girini o feti ranini: siccome a ragione non dee chiamarfi uovo quel corpo, il quale quantunque ne abbia l'apparenza si modella in animale, senza lasciare spoglia, o guscio, od invoglio, come lo lasciano tutti i viventi che nascon dall'uovo.

#### 6. XVIII.

Ma tai globetti, che non fond che i feti ranini leguita la fecondazione, cofa erano un momento prima di lei, voglio dire

#### Generazione ec. 211

dire rinchiusi ancora nell'utero materno? Troppa era l'importanza del Quefico per non esaminarlo sperimentalmente, come conveniva. Fatti pertanto i più rigorofi , e più minuti confronti , oltre l'identità perfettissima circa la natura e la grandezza delle viscose sferette; oltre quella delle due membrane in ordine alla loro natura , polizione , figura, e colore, trovo che questi globetti non fecondati non fono per verun conto distinguibili dai secondati. Strigati gli uni, e gli altri dalle mucellagginose loro sferette, e dalla doppia involvente membrana, si trovano macchiati egualmente di nero, e di bianco, il qual doppio colore resta in parte , qualora eziandio apparisce già la sorma del girino. Ma ciò che più rileva è la perfettiffima somiglianza delle parti loro sì esterne, che interne . Forato con ago uno de'globetti prima, e poco dopo la fecondazione, geme dal foro una fostanza semifluida biancogiallognola, e viscosetta: e fatta l'apertura più grande, apparisce effere tutta l'interna capacità del globetto riempiuta di simile materia , la quale solamente allo svilupparsi del girino perde la fluidità, ed acquista dì per dì maggior consistenza. Se tai globerti prima, o poco dopo d'effere usciti dell' ute-

utero si mettano nello Spirito di vino, o nell'aceto, o fibbene si faccian bollire nell'acqua, indi fi spoglino della lor buocia, fi danno a vedere altrettante mafsettine discretamente indurite le quali se fi rompano fi trovan composte d'una sostanza apparentemente similare, ed omogenea. Che se dopo la considerazione delle parti interne passeremo alle esterne . offia alla loro buccia, questa priache fucceda la fecondazione, si scorge esfere una pellicina trasparente, e sottile, che tale pur conservasi dopo la fecondazione, se non che allo svolgersi del girino, del quale è la vera pelle, si svolge ella pure, e s'ingroffa come fi svolge, e s'ingroffa la pelle degli altri feti animali a proporzione che vanno crescendo. Medefimamente ficcome la buccia è attaccata all'interno de'globetti non fecondati, se si facciano indurire col cafore, o con l'aceto, così feguita non meno a rimanervi attaccata dopo la fecondazione, anzi l'adesione si fa più forte di mano in mano che i globetti . perduta la figura orbicolare, acquistan quella di girini.

#### §. XIX.

La ferie degli addotti fatti prova dunque evi-

#### Generazione ec. 213

evidentissimamente la medesimezza tra i globetti fecondati, e i non fecondati . Ma i fecondati non fono che i feti ranini (§.XVII.): Adunque i globetti non fecondati lo saranno altresì; e conseguentemente nella nostra rana il feto esiste in lei pria che abbiasi la secondazione del maschio. Questa importantissima ve-rità ci porta ad altre conseguenze egualmente rilevanti . 1. che siccome queste falsamente credute uova innanzi di calare per gliovidutti nell'utero, efiftevano nell'ovaja, e ci esstevano lungo tempo prima d'essere secondate (6.IV.VIII.) così lungo tempo prima della feconda-zione efistono i feti ranini nel corpo materno . 2. che quantunque lo sviluppo di questi feti non sia mai ne sì grande, ne si celere, come dopo la fecondazione, è però anche notabile ne tempi a lei anteriori, se si consideri che i feti ranini discesi nell'utero sono da sessanta, e più volte maggiori di mole che quando un'anno prima erano aderenti all'ovaja, siccome dal confronto fattone d flato da me offervato. 3. che oltre al-La preefistenza de feti ranini alla fecondazione, vi preeliste anche l'amnio, e il cordoncino ombelicale,

#### CAPITOLO II.

Generazione della Rana degli Alberi.

6. XX.

IN questo Capitolo, come nel seguendire il già detto dal Sig. Roses!, che
ha trattato lo stesso aggiugnere alquante cose s'uggite alla diligenza di questo
Scrittore, edi rilevare alcuni suoi pochi
equivoci, o abbagliamenti; e ciò non
ad altro sine che per rendere più completa la Storia di questi due Animali.

La rana presente, picciolissima di mo-

La rana pretente, piccominina un mole, di un bellifilmo color verde nella fchiena, s' inerpica ful pedale degli alberi, ajutata du n fuco attaccariccio fortogemente ai piedi, per cui facilmente fi appicca a qualunque corpo, e fu gli alberi flessi pianta lo stabile spo domicilio durante la buona flagione, a riferva della primavera, calando allora nell'acque stagnanti de fossi, delle paludi, de laghet-

Generazione ec. 215 ghesti, e per sino delle pozzanghere steffe per dar opera alla propagazion della spezie.

### 6. XXI.

Quantunque il maíchio nel tempo de fuoi amori affifo ful dorso della semmina, la tenga tenacemente a sè unita con le sue braccia, non isporge però alla maniera della rana verde acquajuola (5. VI.) le mani sul petto, ma le spinge, e nasconde sotto le ascelle, o ditella di lei; ne qui succedono que sunetti accidenti, che non sono rari ad accadere nell'alter rane semmine, che da' strossi loro amatori sono con tanta sorza abbracciate, che più volte prima di partorire soccombono, portando sino sul petto le contussioni, ed anche le rotture, cagionate dalla fortissima compressione de maschi,

# 6. XXII.

L'accoppiamento di queste rane dura talvolta, secondo il Roesel, per tre giora ci continui; quantunque altre volte si compia nel breve giro di un giorno. Le osservate da me sonostate più sollecite, non avendo seguitato a restate insiesieme attaccate che poche ore; la qual cosa io la risondo ne maggiori caldi del nostro clima, per cagion de quali succede più presto il parto dell'uova.

### g. XXIII.

Durante l'accoppiamento ha notato il rictito Naturalità, che la femmina congiunta al mafchio s' immerge replicatamente nell'acque; e che allora vi refa tuffata per un tempo notabile; nel qual tempo accofta il malchio più volte l'eftremità del fuo corpo all'eftremità della femmina; e che un tal moto da lui fi replica con più vivacità nell'attuale ufcita dell'uova. Confeffa però, che malgrado le pofibili attenzioni praticate non il è mai potuto accorgere della parte, che caratterizza il malchio, nè che que fii mandi fuora qualche liquore per la fecondazione dell'uova.

### s. XXIV,

Quantunque io alcresì non sia mai giunto a yedere alcuna protuberanza, o popilla, che sembianza avesse del pene, con l'artificio però di lasciar suori dell'acqua cotesse rane accoppiate (S. XII.), ho potuto schiarire più del Roceset

fel questo punto interesante. della Generazione. Ecco adunque i senomeni, che mi è riuscito di osservare. Qualche mezz'ora prima che la semmina cipelles se le consultata di la semmina cipelles se le consultata di la senome al l'un senome al l'un poteva la parte posteriore del corpo, e mettendo il suo podice quasi in contatto con quello della semmina, indi rimossolo al quanto ve lo ternava poco dopo ad applicare; e cotal giuoco succedeva con più frequenza quando la semmina incominciava a scaricare le uova: e per tanto tempo durava, per quanto seguitava esse se con administrata de la caricare de uova: e per tanto tempo durava, per quanto seguitava esse se con administrata de la caricare de uova: e per tanto tempo durava, per quanto seguitava esse se con se con se con con con con con contra con con contra con contra con con contra contra con contra con contra con contra con contra con contra con contra contra

s. xxv.

Avvegnache in questa lotta amorosa io non abbia mai potuto scorgere spruzaco alcuno di seme, sollevando io però allora dalla femmina la parte deretana del maschio, vedeva dall'ano di questo uscir tratto tratto un liquot trasparente, ch' io giudicai facilmente essere l'accome se dell'animale. In essetto avendo fatto uso de'calzoncini impedienti al maschio il versare il seme sull'uova (S. XIII.), queste non nacquero punto; ed anche qui esse callo prima, faccome ho detto della rana verde acquajuola (S. XIII.)

# 6. XXVI.

Di questa rana si è veduto altresì che le volgarmente chiamate uova non rimangono fecondate fe non fe all'uscire del corpo materno. Succede egli altrettanto nella rana degli alberi? Vi ho trovata una differenza , ed e che le uova dell' utero le più vicine all'ano restano qualche rara volta fecondate, ancorche non uscite dal corpo . Ma spieghiamci di più, così volendolo la fingolarità del fenomeno . Offerva il Roesel , ed io l' ho trovato verissimo, che l'uova della nostra rana discendono nell'utero pria che venga abbracciata dal maschio. Se allora adunque fieftraggano le nova dall' utero, e fi mettano in acqua perche nascano, tutte quante vanno a male. Lo stesso succede essendo la femmina cavalcata dal maschio, senza però che abbia cominciato a sgravarsi dell'uova. Maall' opposito allorche queste cominciano ad uscire per l'ano, se si aprirà la partoriente, e le nova dell' utero fi riporranno nell'acqua, avendo la precauzione di ripor quelle in un vaso appartato, che erano più all'ano vicine, qualcheduno di queste si vedrà nascer talvolta, quando la massa di tutte l'altre perisce. E'

adunque fegno indubitato, che la fecondazione, e per confeguente lo fperma s' infinua talora alcun poco nelle parti interne dell'ano: questo poi sia, operché vi venga effettivamente cacciato dal mafchio, o come giudico più probabile, perché quella parte d'uova secondate esteriormente, che è più prossima all'anno, si ritiri talvolta dentro, quando la rana femmina presa dall'Osfervatore per aprirla, desse miprovvisamente dall'espelles se le uova dall'utero.

## g. XXVII.

Siccome la nodrarana è picciolissima, così picciolissime in proporzione sono le sue uova, un emissero delle quali è colorito in giallo, l'altro in nero; e al cavarle dagli ovidutti, o dall'utero si veggono impaniate nel folito vischio actaccaticcio, il quale non so come abbia poutuo ssuggir l'occhio del Roefel, afferente, che allora soltanto apparisce che le uova sono state per dodici ore immerfe nell'acqua (a).

K . 6. XXVIII.

TOTAL C. (\*) L. C.

la membrana dell'amnio oltre all'ingroffare, e al farfi perciò più vifibile, fi allarga a fegno che acquitta un'eftenfione a molti doppi maggiore. Così fapur l'uovo, dal cui ampliamento deriva quello della membrana, e i graduali di lui accrescimenti son questi.

### g. XXIX.

Dopo l'essersi allungato, e satto più grandicello, una estremità di lui s'ingrossa, ed assottigliasi l'altra: e nel mentre che l'Osservatore tien dietro con occhio diligente a questi mutamenti dell novo, ecco che il medefimo uovo non fenza sorpresa comincia a pigliar moto, aggirandoli a guisa di naspo lentissimamente attorno a sè stesso, e tratto tratto contorcendos tutto, coll'accostare insieme le due estremità, e coll'allontanarle in seguito, tornando così alla positura prima. A questa novità vede ben presto succederne un' altra, ed è che sulla punta dell'estremità ingrossata spuntano due prominenze, che gli richiamano alla mente i due bottoncini, onde valsi in seguito il girino per attaccarsi ai corpi ( 6. XV.); e più alto due tumoretti che gli richiamano alla memoria la forma degli occhi; e l'uno, e l'altro vede poi dopo

uno, o due giorni pienamente avverato, coficche trovasi astretto a softituire all'idea falfa di uovo la veritiera di girino. Il Lettore rivolga l'occhio al numero 4. Fig. V., dove vedrà una sferetta mucellagginosa, la membrana rinchiusa, e nel mezzo di lei il girino che fi sviluppa. Il numero 1. 2.3. Fig. VI. gli rappresenterà la membrana che a poco a poco fendesi in due Segmenti o calotte, le quali due calotte per l'intiero loro aprimento hanno omai lasciato nel numero 4. in libertà il girino posto ad arco fotto il numero 6. E intanto apparisce l'amnio nel circolo punteggiato s. pieno di liquore, dentro cui nuota il girino . Le due calotte fono anche più spalancate alla Fig. VII., dove sono vibilissimi due amnii, l'un de'quali interamente separato dalle calotte.

#### 6. XXX.

Ma questi girini precsistono essi alla fecondazione, come si eveduto succedere in quelli della rana verde acquajuola (\$\mathcal{g}\$, X1X.)? Per chiariril vero non viera, che intraprendere un rigoroso constrout queste fassamente credute uva, già secondate dal maschio, e l'altre che si era certo che non lo eranocome quelle che

che fono discese nell'utero priache la femmina gustato abbia i maritali abbracciamenti (§. XXVI.). E tanto ho io fatto, praticando in un problema si rievante quella più minuta, e più circospetta analisi, che ho isituuita al paragraso XVIII.; e posso accettare di aver trovato tra l'une, e l'altre così dette uova la medesima perfettissima somigilanza; dal che sono stato altretto a inferire, che anche in questa specie di rane i fetti essistono nella femmina innanzi che seguito sia l'accoppiamento del maschio.

# 5. XXXI.

Cotesti feti ranini seguitano a svilupparsi di più , imprigionati tuttora nell' amnio, dentro cui foggiornano maggior tempo, che i girini della rana verde acquatica, non uscendone d'ordinario che dopo sei, o sette giorni ; ed è allora , che cominciano a pullulare i rudimenti delle branchie. Sulle prime nuotano con lentezza nell'acqua , ma il nuoto fi fa più celere a proporzione che le loro membra acquistan col tempo maggior fermez-2a, e vigoria. La Fig. VIII. esprime due di questi girini , esciti già dall'amnio, ed aggranditi col microscopio, corredati delle loro branchie, tre per parte al K 4

al di fotto del capo, come si fa chiaro dalle Lettere A. A. corrispondenti alle branchie di un lato.

## 6. XXXII.

Confrontando queste mie Osfervazioni con quelle del Rocfel, io non posso a meno di non trovarmi discorde da lui. Ecco la somma de suoi risultati su la generazione de girini della rana degli alberi.

# g. XXXIII.

Dapprincipio le uova fecondate crescono soltanto di volume : poi in esse cominciano a vedersi chiaramente i girini, che sembrano allora formati in mas. fima parte di ventre, coficche però vi fi distinguono senza equivoco il capo, e la coda. Ogni girino nuota nell' albume (che è quella sferetta mucellagginosa, da cui è attorniato il girino (\$.XXVIII.) e il suo ventre viene massimamente formato dal tuorlo, il qual tuorlo è per questo Autore ciò che volgarmente appellasi uovo ranino . Alla coda fassi compagna una vescichetta, poi ne apparisce un'altra ( che dalle figure ch'ei ne dà altro non fono che le due calotte ( &. XXVIII,);

XXVIIII.); e tai vescichette si separano in seguito da loro, piantandosi l'una alla regione della testa, l'altra a quella della coda. Conghiettura poi si Roesel, che il girino, dotato allora di moto, e di vita, prenda nutrimento dalla vescichetta del capo, dicendo però d'ignorare, quale sia l'uso della vescicheta della coda.

### 6. XXXIV.

Quantunque vero sia che il girinone primi accrescimenti abbia un ventre assia implo, è però falso, o almeno impropriissimo, che questo ventre sia in massima parte sormato dal tuorlo, siu bito che il creduto tuorlo altro non è che il girino stesso (§. XXIX.); a quel modo che sarebbe improprio il dire, che il ventre di un Animale, venisse sormato dallo stesso Animale.

# 6. XXXV.

La descrizione dataci dal Naturalista Tedesco dell'apparimento delle due veficichette palesa abbastanza, se mi è lecito il dirlo, che in questa osservazione non vi ha posta la dovuta diligenza, e che probabilmente l'ha fatta a falti, K 5 conconciofiaché se istituita la avesse seguitamente, e con attenzione, accorto sa rebbes, come da principio era una seretta, che dagli urti del crescente girino si è divisa in due calotte, o come egli le chiama vescichette; e che in conseguenza non è apparita l'una, poi l'altra; ma che essievano contemporaneamente tutte e due ( f. XXVIII. ).

#### 5. XXXVI.

Se con le mollette si fosse egli impadronito delle picciole rescite, conosciuto avrebbe, che non può nascer sospetto, che servano di nudrimento al girino, ma che subito che appariscono, lo che succede quando la sseretta dividesi in due, è permesso il levarle, senza che il girino ne sostra.

## · 6. XXXVII.

La particola veramente essenziale a questo animaletto, e che lo sa perire se venga rolta, è l'amnio, dentro al cui liquore nuota egli in que primi tempi (f. XXVIII. XXXI.); del quale amnio non facendo mai parola il Roesel, pare sicuramente, che non l'abbia conosciuto; e quantunque tal membrana si

si trovi in ogni maniera di rana, e di rospi nascenti, pure nella sua Storia di questi Animali non se ne osserva fatto il più picciolo cenno; la qual cofa tanto più mi è stata di maraviglia, quanto che cotal membrana non ha ssuggita la diligenza dello Swammerdamio, le cui luminose tracce si professa di battere il norimberghese Naturalista.

### S. XXXVIII.

Ha bensì egli marcata un'accidentale qualità, cui foventemente contraggono i girini che vanno a male dentro dell'
amnio, o come egli fi esprime, le uova
inseconde, e questà è di sformarsi col
igliar la figura di corpi ora appuntati,
ora fatti a pera, ora bislunghi, ora
stretti nel mezzo, e simili. Quattro di
tati girini già iti a male sono espressi nella Fig, V, Lettere A. B. C. D.

# s. XXXIX.

I girini di quelta fatta di rane perche nalcano, efigiono una fingolare avvertenza. Vogliono effer tenuti in acqua non folamente pura, ma tolta eziandio da que luoghi, dove convengono à machi, e le femmine per celebrare le loro noz-

#### 228 Della

ze quali sono le acque de sosti, de piccioli paduli (S. XX.): la qual cautela non l'ho io trovata di assoluta necessità al nascimento di altre rane, e de rospi, bastando per le une, e per gli altri la semplice acqua puteale.

### CAPITOLO III.

Generazione del Rospo chiamato dal Rossel Buso terrestris, dorso tuberculis exasperato, oculis rubris.

# S. XL.

Uantunque l'Autore favellando di questo animale d'orrido, e disgufloio aspetto non ne rammemori che una fola specie, pendo però a credere che nelle nostre regioni sieno due, attesa la qualche loro diversa configurazione esteriore ; oltre alla diversità del colore , essendovi altri di questi rospi nel dorso tinti, e ne'fianchi, di un cenerognolo aperto co' tubercoli d'uno scolorito tane; ed altri d'un verde dilavato co'tubercoli, che nell'oscuro rosseggiano. Malgrado però la diversità loro specifica, nel decorfo del Capitolo parlero di essi, come se la specie sosse una, per non avervi trovata la più picciola effenzial differenGenerazione ec. 229 ferenza in ciò che concerne la loro ge-

#### g. XLI.

Nella classe de ranocchi, e de rospi a noi cogniti non avvene alcuno, che sì presto dia opera alla generazione, come i rospi di che ora parliamo, vedenđosi già accoppiati su i primi di Marzo, e talvolta non ancor terminato Febbrajo, allor quando non fono anche del tutto dileguate le nevi, e le acque restano in più luoghi inceppate da ghiacci. Essendo il maschio per ben cinque volte più picciolo della femmina, egli nell'abbracciarla con le gambe anteriori dalla parte del petto, è ben lungi ad accostar davvicino le dita, come è stato detto della rana verde acquajuola (6. VI. ). Ciò non offante la tiene sì firetcamente, e con tanta forza ferrata, che le sarebbe impossibile il liberarsi da que' tenacissimi amplessi. Avendone io più coppie dentro a'vasi, le semmine malcontente di quell'angusto soggiorno mi fono qualche volta fuggite, recandosi anche a qualche distanza dal sito dove io le aveva confinate, fenza che mai fi levasser di dosso que'lascivissimi amado-

6. XLII.

#### 6. XL11.

Le uova tanto ne'rospi, quanto nelle rane efistono originariamente nel gran facco delle ovaje, indi paffano agli ovidutti, e da ultimo calano nell'utero .. In quale adunque di questi tre siti si trovano elleno nel rospo femmina a occhi rossi, e a rubercoli dorsali, quando comincia ad effere cavalcato dal maschio? Per l'aprimento da me fatto in molte femmine ho trovato che allora fono ordinariamente le nova rinchiuse ancora nell'ovaje, ma in prossima disposizione a passare per canale degli ovidutti. L' accoppiamento poi dura finche sieno uscite dell'ano; e però volendo computar questo dal suo cominciamento fino al suo termine, fuol durare all'incirca dieci , dodici, o quattordici giorni, ed anche venti, e talora anche più, se la stagione sia fredda. Sebbene tanto è l'estro venereo de maschi, che dopo lo scarico dell'uova, e di aver lasciata la femmina, l'abbracciano spesse fiate di nuovo, e il riabbracciamento persevera per più ore; la qual cosa non è però così propria di queste due specie di rospi, e di altre diverse, che non l'abbia anche vedute succedere ne ranocchi. 6. XLIII.

#### 6. XLIII.

Il maschio per tutto il tempo degli abbracciameuti sa una specie di gruginio (voce ch'io non ho mai sentita che nel tempo de suoi amori); e quento grugnito lo mette suora con più sorza, se, o si tenti disvellerlo dalla compagna, o semplicemente gli si accosti qualche altro rospo, cui guarda con occhio bicco, e geloso, e cerca di ripeller da sè, coll'allungare quanto più può se gambe posteriori.

# g. XLIV.

Dopo parecchi giorni di abbracciamento se si osservi con occhio attento si rumidissimo ventre della femmina, vedesi in lui uno strano muoversi, ed agitari, per cui ora prende ad allagarsi nelle parti più alte, e l'allargamento a vista d'occhio si stende sino al fondodel ventre; ora con moto retrogrado l'allargamento piglia il cammino all'insù, e si comunica sino al principio del ventre. Duranti questi vicendevoli movimenti non è difficile l'accorgessi, che la semina prossima al partorire sostre e si risente; e ciò probabilmente per lo stactato.

camento dell'uova dalla gran borsa dell' ovaja, e pel passaggio di queste dentro a' tortuofi intrigatiffimi meandri degli ovidutti, ed in seguito nell'amplo ricettacolo dell'utero: vedendofi di fatto che cominciano ad occuparfi dall'uova quefti due ultimi siti, se si apra la femmina, durante il tempo de' succennati intestini movimenti.

## o. XLV.

Lo scarico dell'uova nelle rane si ha in breve tempo: Quello de nostri rospi è lentissimo. Dall' ano adunque cominciano ad uscire, e a ciondolar due cordoni di sostanza trasparente, e appiccaticcia racchiudenti una moltitudine di neri globetti, che non fono che l'uova ; e i due cordoni sieguono a venir fuori con lentezza tale, che l'occhio non fe ne accorge, ma solamente dopo più ore ne vede uscite più braccia.

Non v'ha dubbio che quel composto d'uova, e di glutine non venga a ricevere nella cavità degli ovidutti, come in uno stampo, quella forma dipiccioli cordoni, la quale di fatto vi si offerva fubito che l'uova corfo hanno qualche tratto dei medefimi, ficcome ho trovato dall' aprimento di alcune femmine . Il tempo dello scarico dell'uova è affatto incerto. La più lunga durata l' ho veduta effere di ore trenta, e la più breve di ore nove: ordinariamente però suo le oltrepassare le ore dodici. Un pezzetto di questi cordoni è rappresentato al naturale nella Fig. IX. Tav. II. E la Fig. X. me mostra un più picciolo ingrandito con lente dolce.

## 6. XLVI.

Mistrata la lunghezza di due intieri cordoni finiti già di uscire dall' utero di una semimina, ascendeva a piedi parigini 43. Le' uova di questi due cordoni montavano al numero di 1207. Quindi non è maraviglia se queste semime sigliate, che abbiano l' uova, calino motabilissimamente di mole.

# 9. XLVII.

Se i maíchi fono sì perdutamente presi per le femmine, che non dessiono dessiono dessiono tenerle abbracciate, allorché queste fuggono (5, XLI.), era troppo naturale il pensare, che continuato avrebbero a farlo, ogni qualvolta io gli avessi fatti trasportare congiuntamente alle femmine dalle acque stagnanti, o placidamen34 Della

te correnti, dove si raccolgono sul terminare del verno per propagare la specie (§. XLI.), in un luogo asciutto, e serrato, per espiar la maniera del lor secondarsi. Ecco adunque quanto da essi mi è riuscitto di apprendere dopo ben lunghi, e pazientissimi esami.

#### 6. XLVIII.

Subto che la pattoriente comincia a fgravarsi di quelle due silze mucellaggino de di uova (§. XLV.), il maschio di rannicchiato che era, e raggruppato ne si stesso, si silunga, stende a linea retta le coscie, e le gambe all'ingiù verso quelle della semmina, nel mentre che seguita a tener le braccia serrate sul petto di lei; e merce di quelle della semmina col podice a toccar le silze, o i cordoni mucellagginosi dell'uova, e a bagnarli col seme.

## J. XLIX.

Non è vero spruzzo, ma una specie d'irrozzione, vedendosi che ad ogni cocata resta lievemente aspersa di fluido, come accadrebbe se si toccasse con la punta di
un pennellino intinto in qualche liquor
6. L.

#### 6. L.

Il maſchio fecondatore dopo di aver replicata più volte cotefla funzione, ao compagnata da ſtrani movimenti del corpo, ſtanco dall'agire, torna come prima a rannicchiarſi in st ſteſſo, accoſlate al ventre le gambe poſſeriori; intanto che nuove porzioni di cordoni eſcono dal podice della femmina, uſeire le quall' replica egli la primetra operazione, poſ prende ripoſo; ed uſcite in ſeguito altre uova, torna novellamente ad agire: e con queſſe iterate, e reiterate ſunzioni viene egli ad aſpregrere, e a ſecondare que'due lunghiſſimi tratti d'uova.

# 5. LI.

E che veramente quell' accostar del podice alle uova, e quel bagnarie sia quel che dices l'atto del ferondare, mel dimostrano le seguenti irrefragabili prove. Primo se sparata la semmina accoppiata, e attualmente partoriente si estraggan le uova dall'utero, o daglioviduti, oppur dall'ovaja, non ve n'è alcuno che nasca, quantunque si serbino in convenevole acqua, quando all'opposito nascono quasi tutte l'altre, che in uscen-

ulcendo dal podice sono già state irrorate dal liquore maschile. Secondo, se
dopo l'essere uscita una porzione dell'uova, venga interrotta l'irrorazione, o
mediante l'impaccio de calzoncini (\$.
XIII.), oppur turbando l'ufficio al maschio col sorprenderlo e starvi sorra (certa cosa essenta de la subsenza contratte le gambe posteriori, e le coscie
si raccoglie subitamente in sè sesso y
quella porzion d'uova, che seguita a
mandar siuori la semmina, si scorge stertile, quando l'altra dal nascer che sa,
chiaro dimostra essere stata già secondata.

### g. LII.

Cotesti ultimi fatti apertamente dimostrano, che anche in questi animali succede la fecondazione suori del corpo della femmina, rimanendo le sue uova secondate, quando per l'ano sono già uscite dall'utero.

### 5. LIII.

Ma que'corpicciuoli, che fino al prefente chiamati abbiamo col nome di uova, farebbero mai i girini non ancora sviluppati? Ed essendolo, preesisterebbero

ro mai alla fecondazione, come fi é dimofitato precifier quelli delle ranocchie (Cap. l. e 11.)? Quefti erano i due Problemi, che per ultimo mi refiava a difcutere, ma che far nol poteva fenza una breve Analifi di cotette uora,

## 6. LIV.

Rassomigliano esse a neri globetti, che all'occhio inerme, ed anche vestito di lente dolce appajon ritondi (Fig. 1X., e X, Tav. II.); ma che guardati con lente forte si scorgon segnati d'ogni intorno da quattro folchetti, che si tagliano ad angoli retti, presso a poco, come fa un riccio mezzo aperto di castagna marrone ( Fig. XI. ). Sebbene tai folchetti, non fon nudi, ma vestiti d'una trasparente sottilissima membrana, che Arettamente ferra il rimanente dell'uo. vo. Tolta la qual membrana, resta allo scoperto la buccia, ossia apparente pelle dell' novo, che e nera, e che ad ogni picciolissimo tocco si lacera, e spappola, come sa pure l'interno dell'uovo, la cui sostanza è presso che siuida, di color berettino-bianco, al fenfo omogenea, o similare, e composta di particolette globulofe, fe si guardi col microscopio,

\$. LV,

### g. LV.

Tale è la forma, e composizione dell'
uova, per quanto può avvisar l'occhio
tanto di quelle, che attualmente sono
escite dalla femmina, e che sono state
fecondate dal maschio, quanto dell'altre, che si estraggono dall'utero o dall'
ovaje, eccetto che queste ultime oltre
all'andar prive di quella mucellagginosa
pania, sono più picciole, e d'un nero
men carico.

# 6. LVI.

Dal che ne viene, che stando al giudizio de sensi non evvi differenza estenziale tra l'uova essistenti tuttora nel corpo materno, ossi le non secondate, e quelle che ne sono uscite, e che già son secondate.

# 5. LVII.

Ma favellando delle secondate basta tener dietro a ciò che opera in esse la Natura, come satto abbiamo parlando delle rane, per accorgessi che altro non sono che gl'impaturi girini, pressisenti per conseguenza alla secondazione.

Concioffiache non indugiano esse molto a conformarfi in questi animalucci , prima coll'intumidire, poi coll'allungarfi affottigliardofi in una estremità che d'la coda, e ritondandosi nell'altra, che è il capo , dal quale lateralmente faltan fuori due appendicette, che altro non sono che le nascenti branchie, dentro cui è manifestissima la circolazione del sangue, come lo è altresì ne'lembi del corpo. Nella figura XIV. fi poffono vedere alquanti di questi corpicciuoli , che perdendo la forma d'uove cominciano a vestir quella di girino; e veggonsi poi più formati nella figura XV. All'opposito la figura XII. mostra essi corpicciuoli, che tiel perdere la forma d' uovo non acquistano quella di girino, ma si sfigurano, e si guastano, lo che apparisce anche più in grande nella figura XIII.; e ciò per non avere provato l'influsso del seme secondatore.

# s. LVIII.

Nel mentre poi che nella guifa accennata fi, (viluppa il girino, gonfafia proporzione la fottile membrana, di che abbiamo parlato (5. LIV.), che è l'amnio, fempre pieno di liquor trasparente, dentro cui si vede nuotare il feto; il 240 Della

il qual amnio ficcome, appatisse anche dentro dell'utero (§. LlV e LV.), così esto non meno che il seto esistenella femmina priache succeda la secondazione.

### S. LIX.

Quartunque però nel feto offia girino circoli il fangue (§. LVII.), e perconfeguenza si abbia il pussar del cuore, ciò non ostante non si ravvisa in esso ombra di moto, anche pungendolo, o in qualunque aitro modo tormentandolo; ed è solo in seguito che comincia lievemente a fuotersi, e ad agitarsi, per l'acquistata consistenza degli organi, mercè cui dopo alquanti giorni speza i vincoli dell'amnio, e si dà a guizzare nell'acqua.

#### CAPITOLO IV.

Generazione del Rospo terrestre putente.

# g. LX.

Uesto rospo, che nella mole avanjuola (6, 111.), quantunque in-alcune proprietà convenga con quello che detto vicGenerazione ee. 24 t viene dal Roesel Buso terrestris sucidus, disconviene però in altre per modo, che si dee riconoscere per una specie del tut-

disconviene però in altre per modo, che fi dee riconoscere per una specie del tutto diversa. Sono entrambi di grandezza pressoche eguale, e per poco che sieno esagitati mettono un odor fetentissimo . Convengono altresì nel colore, che è albiccio nella faccia inferiore del corpo, e tira al verde, e al giallognolo nella fáccia superiore, a riserva di una lista d'un giallo dorato, che in quelli del Roesel scorre longitudinalmente nel mezzo della schiena, e che non si trova punto nei nostri. Ma l'essenzial differenza tra gli uni, e gli altri confiste primieramente nell'effere i rospi descritti dal Naturalista Tedesco sforniti alle dita de' piedi sì anteriori, che posteriori di quella membrana, che oltre alle rane si trova in tante guife di animali acquatici, e amfibj ; quando è manifestissima ne piedi posteriori di quelli, di che ora parliamo, e loro serve mirabilmente pel nuoto. Secondamente risulta tale differenza dal moto progressivo tra i primi, e i secondi, allorche fono ful nudo fuolo, andando quelli del Roesel senza poco, o nulla sollevarsi da terra, muris inflar, per usar la sua frase, e saltellando i noftri non altrimenti che le rane. Per ultimo si ricava anche la differenza della Tomo II. spe:

242

specie dalla differenza del canto, il quale ne rospi del Rocsel è somigliantismo a quello della rana verde degli alberi, cioè consiste in uno strido clamoroso, e ne rospi da me osservati è una specie di fichio allungato.

#### g. LXI.

La groffezza della femmina nell'altre due specie di rospo terrestre è da cinque volte maggiore di quella del maschio (§. XLI.) Ma in questa specie il maschio da appena d'un terzopiù picciolo della semmina, quando è sul partorire le uova; e quando se n'è sgravata sono entrambi in groffezza pressoché eguali. Convengono altresì nel colore, tranne l'esser adorna la femmina nella superior parte del corpo di certe macchie, e liste conrecine, dalle quali risultano alcuni bellissimi tubercoli rossi.

## 6. LXII.

Cotessi rospi sono abitatori della terra per tutto l'anno, a riserva del tempo de'loro amori, nel quale si trasseriscon tutti dentro all'acque, segliendo quelle delle peschiere, de'piccioli stagni, de paduli, dei sossi, non mai l'altre de' Generazione ec. 243 fiumi, dei torrenti, o di qualunque altro luogo, in cui l'acqua scorra con rapidezza.

### 6. LXIII.

La stagione in cui abbandonata la terra si traducon nell'acque è la primavera inoltrata, cioè a dire il mese di Maggio, e i primi giorni di Giugno; durando per più d'un mese i loro amori, non già nel senso, che per tutto questo intervallo restino i nostri rospi accoppiati ( che anzi la durata de' loro accoppiamenti e affai breve), ma nell'altro che durante questo spazio di tempo se ne veggono quasi sempre alcuni di accoppiati: In quanto che altri fanno più presto altri più tardi, secondo l'interna disposizione più o meno pronta della natura. A quel modo che ho veduto succederenell'altre due specie di rospi, nelle rane acquajuole, e degli alberi, e che in generale si osserva ne pesci, e nel restante di quegli animali che hanno tempi determinati pe'loro amori.

## g. LXIV.

Dal confronto del paragrafo LXIII. col XLI. si scorge il divario grande del La teme

tempo nel dar opera alla generazione . e in conseguenza la diversa natura tra l'altre due specie di rospi , e quella di cui ora parliamo. Le prime fogliono accoppiarsi sul cominciare di Marzo, quando cioè la stagione rallenta alcun poco dai rigori invernali, e la specie presente nol fa che in un grado affai più forte di caldo. Anzi scemando questo improvvisamente, i rospi putenti terrestri fe erano intenti all'opera della propagazione, detto fatto la abbandonano , fa ritiran dall'acque e fi rimpiattan fotterra. Ricorderò a questo proposito un fatto fingolare di cui stato sono ocular testimonio. Sul terminare di Maggio del 1777. fi vedevano alla superficie dell'acqua d'un'ampia peschiera una moltitudine di questi rospi, altri di fresco scaricatisi dell'hova, altri attualmente scaricantifi, ed altri femplicemente accoppiati; e tutti erano in un continuo moto di scorrere quà, e là per l'acqua, di faltellare, di corrersi addietro: e sì erano occupati in quella loro faccenda, ch'io potea andarci fopra, e prenderli con picciola rete, senza quasi che desfero segno di fuggire. I maschi, che a guisa delle rane verdi acquajuole (§. VI.) tenevano con le gambe anteriori abbracciate pel petto firettamente le femmine man-

245

davano quando a quando fotto voce un grugnito non molto diffimile dall'avvisato nell'altre due specie di rospi ( S. XLIII.). Il cielo era sereno, e il calor folare ascendeva all'ombra al grado 16. circa. Un'improvvisa sopraggiunta pioggia di due giorni raffreddata avendo l' aria confiderabilmente, fu cagione che fi dileguaffe quella numerofa turba di amfibi, cofieche nel fecondo giorno piovolo recato essendomi alla peschiera per pigliarne qualcuno per le mie esperienze, fui preso da maraviglia dal non trovarne più uno dentro di esta. Non mi coftò però molto ad accorgermi, che lafciata l'acqua si erano rifuggiati in terra, e la più parte occultati ne crepacci di una proffima muriccia, denrro cui fletter nascosti finche dal muovo sopravvenuto calore dell'atmosfera furono invitati a ridonarsi all'acqua della peschiera, e a titornarsene a' loro amorosi piaceri.

# S. LXV.

E'sentimento di molti Naturalisti, che il rospo maschio tenga abbracciata la semmina per lo spazio di 40, giorni. E lo stesso si vuole da alcuni che successo.

ceda nelle rane (a). Offervato avendo io che la durata dell'accoppiamento (pari essendo il restante) sta presso a poco nella ragione inversa del calore atmosferico, io non peno a credere che ciò accada nelle fredde regioni. Nelle temperate però come almeno presso di noi, l'affare va molto diversamente. Le rane degli alberi restano insieme abbracciate per poche ore (6. XXII.): le acquatiche una fettimana all'incirca ( §. VI. ): e l'altre due specie di rospi per un tempo più lungo, a motivo della fredda flagione, nella quale si accoppiano (6. XLII.). Per ragione contraria s'intende come gli amplessi de' presenti rospi sono di breve durata, cioè a dire di quattro in cinque giorni.

Quando i macchi fonotocchi dall' eftro venereo non possono esser più salaci. Oltre al restare tenacissimamente attaccati alle semmine, non le abbandonan neppure, almeno per qualche tempo, dappoiche sgravate si sono dell'uova. E se a viva sorza si divelgan da esse, se abbraccian di nuovo, eziandio quando sono chiusi ne vasi, e vi sta sopra l'Os-

fervatore.

6. LXVI.

(a) Swammerd. L. c.

#### 5. LXVI.

Prossimo essendo il tempo, che i nostri rospi si cercavano per propagare, ne feci prendere buon numero, e li riposi in vali capaci pieni fino a una data altezza. di acqua, facendo in modo che a ciaschedun vaso ne toccassero due , l'uno maschio, e l'altro semmina. Di più qualche vaso non dava ricetto che ad una femmina solitaria. I rospi non lasciarono di accoppiarsi, quali però più presto. e quali più tardi. Aperte dopo dodici. ore due semmine cavalcate dal maschio. le uova non si eran punto dipartite dalle ovaie. Il medesimo avverossi in altra femmina dopo l'essere stata stretta dal maschio per due giorni e mezzo . Sul finire del terzo giorno più ova di altra femmina sparata, che era sempre restata abbracciata dal maschio, si vedevano entrate negli ovidutti, e quelle che si erano più accostate all'utero cominciavano a rimanere involte dal folito tegnente muco. Non per anche compiuto il quarto giorno le uova di due altre femmine aperte si miravano tutte calate nell'utero, e per ogni intorno circondate da quel tenacissimo muco. Le ovaje liberatesi già dall'uova matuGenerazione ec. 249
ma a fuccedere, attefa la gagliardiffima
compressione, che fa il maschio alla reregione del petro della femmina, che corrisponde alle ovaje, in grazia della qual
compressione non è maraviglia, se talvolta si lacerano esse ovaje, e quindi
ne scappan le uova, cadendo in siti non
sitoi, quali sono le due cavità del tora-

#### 6. LXVIIL

ce, e dell'abdome.

Profeguendo il racconto dell'uova che pel condotto destinato dalla Natura si avvicinano all'esfer partorite , dicemmo che verso il quarto giorno si trovavano già raccolte dentro l' utero di due rofpi (S.LXVI.). Quelle della più parte degli altri rospi, che reftavano ne vasi accoppiati, cominciavano nel quinto giorno ad uscire per l'ano sotto forma di due cordoncini, com'e stato detto dell' altre due qualità di analoghi amfibi f. XLV. ). I cordoncini escivano con fomma lentezza, e continuarono a farlo, finche l'utero ne rimafe del tutto vuoto, lo che accade in tutte le femmine prima del cominciare del fettimo giorno. Intanto di mano in mano che i cordoncini uscivan del podice, il rospo maschio vi accostava la parte deretana, dalla quale scappava un picciol getto di liquere, che andava a bagnare le uova, e che altro non era che il seme, come s'inferiva evidentemente da questo, che que tratti di cordoncini che restavano innassitati dal getto, davano a luce i girini: Gli altri all' opposito si corrompevano, è infracidavano. Medesmamente quanto era lungò il giro de'cordoncini si rimaneva sterile e guastavasi, vestendo io il maschio de piccioli calzoni s. XIII.), ovveramente staccandolo dalla semmina, qualora io vedeva, che cominciavano i cordoncini ad uscire per l'ano.

## 6. LXIX.

Se le uova non venendo per di fuora innaffate dal liquore (permatico, non nascevano (§. LXVIII.) questo, non nascevano (§. LXVIII.) questo, non fuccadeva fuori, non già dentro della femmina. Di fatti avendo io cavati dall' utero di più femmine accoppiate diversi gomitoli di que'cordoncini, e posti avendo il nell'acqua, non ho mai veduto un folo uovo (vilupparsi, e nascere : e lo flesso era se sperimentava le uova quando scendevano giù pel flesso lunghissimo canale degli ovidutti, Da tutto quendo

flo ne veniva l'impossibilità fisica del nascere in quell'uova, che vagavano per la capacità del torace, e dell'ablone (§. LXVII.), come in effetto la sperienza stessa me lo ba fatto toccar commani.

### g. LXX.

Elaminati i cordoncini, si trova che risultano da una scrie pressoche innumerabile d'uova, ciascono de quali è alcun poco distante dall'altro: E tutte restano insseme unite, mediante quel sorte glutine, che accompagna sempre i seti delle rane, e de rospi, e che si genera nella cavità degliovidutti, essendo quesso il sto, dove i seti di nudi che erano si vestono sempre di esso. Si simo inutile in questa specie di rospi il sar uso delle sigure, attesa la somiglianza grande dei senomeni ne girini, che or ora siamo per descrivere, e i già descritui nel 111. Capitolo.

Mi è venuta cusiosstà di sapere, se al nascimento dell'uova sia necessario il gui tine. L'ho adunque in alcune uova levato del tutto, ed in altre levato in parte, senza però offendere l'ammio, che quì come negli altri ropi, e nelle rane è sissilissimo. Ed ho trovato che l'uo52 Della

va spogliate affatto di glutine non naformano mai; ma nascevano bensì quelle, a cui ne restava una porzione attaccata. L'amnio se veniva a guastarsi, intette anche l'uova, certa cosa è che le faceva andar a male.

## 6. LXXI.

Sebbene anche in questa qualità d'animali que'corpicciuoli, cui fino al prefente dato abbiamo il nome di uova, a parlare filosoficamente, non sono che gli fleffi girini, diciam così, in miniatura, come chiaro lo dimostrano le seguenti prove. Imperciocche que'corpicelli non iscrepolano già, o si aprono a guisa dell' altre uova, per dar l'uscita al rinchiuso vivente; restando essi una vuota, ed inutile buccia, ma fibbene rimangono intieramente i medelimi, non facendo esfi che crescere di volume, e di massa, che affilarsi in upa estremità, la quale ben presto si dà a vedere la coda del girino, e ritondarfi nell'altra, che dagli occhi, dalla bocca, e dalle branchie che quivi spuntano, si scorge essere il capo: che in fine animarsi que corpicciuoli, uscire dall'amnio, e mettersi a nuoto nell'acque: in quella guisa stessisfima che fi è detto de' feti degli altri

rospi, e delle rane, aventi essi pure ne primi tempi quell' apparente figura di uova. E il compimento di queste diverse fa fai ne nostri rospetti si ottiese in meno di tre giorni, a motivo del calore inoltrato della stagione, quando nell'altre due specie di rospi nascenti in tempi più freddi vi si richiede un tempe più lungo.

## §. LXXII.

Duranti queste fasi io analizzava con la più oculata diligenta sì l'interno che l'esterno di quegli animantisi corpicelli, e li confrontava con' l'interno e l'esterno dei medesimi tuttora dimoranti nell'utero materno, o negli ovidutti ed eccettuatane la diversa grandezza, io non vi sapeva scorgere la più picciola differenza. Stante adunque la medefimezza degli uni, e degli altri, ne veniva quì, come si è altrove conchiuso. che siccome que corpicelli fuora del corpo materno fono i veri girini, così lo sono eziandio denero di esso; e perconfeguente che il feto efiste nella madre priache vi concorra il padre col liquore spermatico.

S. LXXIII.

### 6. LXXIII.

Quel che si è detto del feto, per confimil ragione si vuol dire dell'amnio, per averlo io trovato attorno a' feti rinchiusi tuttora nell'utero, con questo solo divario, che allora è quasi in contatto colla superficie dei feri, senza esfermi accorto, che rinferri liquore di forta; e quando essi sono già stati partoriti si trova più o meno distante da loro per esfersi fatto più ampio, e allora rigurgita del proprio liquore. Medesimamente ho fondamento di credere, che il fonico, lo ombelicale presista alla secondazione. Veroèche quest'organo non si manifesta all' occhio allora quando il girino nuota nel liquore dell'amnio. Pure vi sono tutte le apparenze che vi sia , per trovarsi attaccato in appresso per l'una parte della regione inferiore del capo dell'animale, e per l'altra alla membrana 'dell' amnio, datla quale si stacca in seguito, restando tuttavia per qualche tempo aderente al corpo dell'animale; e solamente in feguito a poco a poco ficancella. ed in fine del tutto fi perde.

### 6. LXXIV.

Nelle Storie su la generazione delle

rane, e de'rospi fin qui riferite si e accennate di volo, che per far nascere questi viventi io li metteva nell'acqua imitando in ciò l'esempio stesso delle madri. Si è pure avvertito che l'acqua onde io mi valeva, nulla importava se era di pozzo, a riserva delle rane degli alberi, che per nascere volevano quella di certi paduli, o fossati . ( 6. XXXIX. ) . A queste avvertenze stimo ben fatto l'aggiugerne due altre, in grazia di quelli che amassero di ripetere questi miei tentativi . La prima fi è di non tenere i vasi in siti troppo caldi. Che anzi dirò a questo proposito effere il freddo men nimico al buon fuccesso di queste esperienze, che il caldo. Nascendo i rospi delle prime due specie non ancor finita l'invernale stagione ( §. XLI. ), mi è accaduto talvolta di veder gelata a molta profondità l'acqua de' vasi, ch'io teneva sulle mie finestre . fenza che i girini sofferto avessero no. cumento di forta. Che anzi appostatamente ho per due fiate promoffo il freddo, così che l'acqua si era quasi tutta rappigliata in ghiaccio; ne a'girini è accaduto ulteriore disagio ; e allora solo andavano a male, quando agghiacciavasi il muco, onde erano involti : la qual cofa non accadeva, che in un gra156

grado di freddo molto superiore a queldo della congelazione. Ma per l'opposito, se queste girini egualmente che gli altri, di cui favello nella presente Disfertazione io li lasciava per alquante ore al Sole, ove questo avesse marcato nel termometro il grado 37, era sicuro che la più parte periva.

L'altra avvertenza non meno imporportante della prima fi è quella di mutar fovente l'acqua dei vafi; altrimenti fi corre pericolo, come più d'una voita è accaduto a me fesso, che i girini non nascano, o che già nati cessimi vivere: e ciò per la corruzione a poco a poco contrattasi dall'ammasso del glatine, dentro cui sono nascosti i girini, la qual corruzione co penetranti fuoi aliti ben presto s'intinua in quelle gentili senerissime macchinette, e le scompone, e le guasta prima che dieno segni di vita, o quando ancora cominciano ad effere sensibilmente animate.

Perchè poi fi possano osfervar bene gli amori delle rane, e de'rospi chiusi, sa mestiere di mettere tra i vasi, e l' Osservatore qualche obice, in guisache impedica a que' lusturiossissimi ambib di soterlo vedere; altrimenti al sovrastance aspetto dell' Uomo si agitano, si risuntano, ed astengonsi del celebrare le

Generazione ee. nozze, oppur le lasciano a mezzo il la-

voro imperfette. Forse taluno di pasta un po tenera, e troppo dolce di sale all'aver sentito in questa Operetta ragionar sovente di rofpi , preso avrà motivo di ributtarsi , per effere animali apparentemente disaggradevoli, e nauseosi; ed avrebbe amato meglio, ch'io lo avessi trattenuto nel favellare di quelli, che maneggiamo confidentemente, e che fono a noi più famigliari . Ma chi fi prefigge di esaminar la Natura non ha ribrezzo, o predilezione per le fue produzioni, ma le esplora tutte indifferentemente e vede che le idee di disaggradevole di nauseoso, e simili non sono nella Natura, ma fibbene nella nostra immaginazione, avendo qualunque creatura per quanto vile, o difgustosa ella appaja, il suo bello, il suo grande, l'oltremirabile suo, per esser fattura del Supremo Architetto, lo che fu anche avvertito dal faggio Petrarca, quando canto

Tutte le cofe di che , Mondo è adorno . . Uscir buone di man del Mastro eterno.

# LXXV.

Terminiamo il Capitolo coll'esami-

re un fatto di cui ragiona l'illustre Sig. Bonnet ne' suoi Corpi Organizzati, molto relativo al presente Soggetto. Riferisce egli essere stato osservato, non senzá sorpresa, che uno stagno restato in fecco fi è popolato de pesci che aveva prima, senza sapersene la loro origine (a). Per ispiegare il fenomeno, in vece di ricorrere a'pesci lasciati casualmente cadere dalle cicogne dentro allo stagno empiutofi novellamente di acqua, siccome immaginano altri, congettura egli piuttosto, che l'apparimento de' pesci novelli siasi avuto da uova secondate rimaste in secco nel fango, e confervatesi sane. Il fondamento di sua congettura, è ragionevole, per appoggiarsi all'esempio di una specie di Polipi a pennacchio discoperta dall' immortale Trembley, le cui uova mettendole in acqua fi. potevano far nascere dopo di averle tenute in secco per ben quattro mesi . Rinforza questa idea con le famose Anguillette del grano rachitico, le quali, come ognun fa, dopo l'effere restate in fecco per molti anni, ripigliano-i primieri moti col folo bagnarle. Portato per

(a) Edit. di Neuchat. T. III. p. 345.

per altro, siccome egli è sempre, per la verità, bramato avrebbe il ginevri. no Filosofo che la sua congettura fosse stata sottoposta al cimento dall'esperienza, coll'indagare se l'uova de pesci conservano la virtù del nascere dopo l'averle tenute in secco per un tempo più , o men lungo.

Fin da quando io lessi la prima volta i suoi Corpi Organizzati , intrapresi io il tentativo, ma con efito infelice . Almeno di tre specie diverse d'uova di pesce, ch' io levai da un fiume, che per un mese lasciai in secco, e che in seguito per più settimane tenni nell'acqua, niuno ebbe la forte di nascere; e pareva impossibile che il potesse, per efferfi la più parte dell'uova sformate, e guaste nel sofferto disfeccamento. Do- . po alquanti anni essendomi esercitato intorno alla generazione de'rospi, e delle rane tentai su i loro girini di fresco usciti dal corpo materno quanto aveva tentato nell'uova de' pesci, ma i risultati furono egualmente infelici. E però aderendo a queste esperienze a me parve che per ispiegare il fenomeno di cui ragiona il Sig. Bonnet, non fi possa rie correre ad nova, che conservata abbiano la facoltà del nascere, dopo l'esfere restate in secco per qualche considera-

re l'apparimento di questi animali in certi siti, dove più non erano, e dove a noi non costa che venuti ne sien di novelli? Ognun vede che l'affunto addossatomi in questa Dissertazione non mi strignerebbe punto a rispondere al Quesito, a ragionar del quale io sono entrato per mera incidenza. Pure s'io voleffi dirne una parola, anzi che spiegare il fenomeno, oserei di metterlo in dubbio. A noi non costa che in certi luoghi paludosi già seccatisi , indi riempiutisi d'acque, penetrato abbiano pesci. Ma è ella questa una logica confeguenza che dunque non ci fono venuti? Siamo noi veramente sicuri che qualcuno non ve li abbia posti? Abbiamo noi certezza, che per qualche fotterranea vena, o naicoflo rigagnolo non fiensi insinuati furtivamente in que'luoghi o i pesci medesimi, o le loro uo. va ? D'altronde non siamo noi aftretti ad abbracciare un tal partito, o un analogo almeno, subito che resta per l'una parte provato divenire sterili l'uova seccate dei pesci, e che per l'altra è suor d'ogni dubbio nascere cotesti squamosi animali unicamente dall'uovo?

### CAPITOLO V.

Generazione della Salamandra acquajuola.

## 6. LXXVII.

Ue sono le specie di salamandre da me esaminate. La prima si è quella che ha l'inferior parte del corpo tinta di un colore ranciato bellissimo, spruzzato di macchie nere d'irregolare figura, e i fianchi, e la schiena di un fondo ferrigno con qualche sfumatura cenerina; che ha di lunghezza quattro pollici, e di vantaggio, e di groffezza sette linee circa. La seconda specie oltre all'essere più breve di corpo, e a proporzione meno groffa, porta un fegnale caratteristico, che la contraddistingue da quelle della prima specie confistente in una listina di un giallo dorato, che accompagna, e termina i lembi della coda, e che nelle femmine ascende su pel filo della schiena, ed estendesi fino alla regione del capo. In queste due specie i maschi disferiscono dalle femmine, non già nelle parti esterne della generazione, le quali sono simili tanto negli uni, quanto nell'altre,

ma per via d'un risalto membranoso, e dentato, che, corre longitudinalmente nel mezzo della schiena de maschi, il qual risalto non si trova nelle semmine; come altresì per una doppia fascia argentina, che adorna le coda dei maschi, e che non si scorge punto in quella delle semmine. E queste due qualità di Salamandre sono in parte di quelle, che in altri generi somministrato mi hanno si belle Sperienze riguardo alla riproduzione di loro membra, alla circolazione del sangue, e ad altri interessanti argomenti, di cui favello in altre mie Opere già pubblicate,

# S. LXXVIII.

Questi piccioli quadrupedi durante la buona stagione foggiornano nell'acque morre, non mai nelle vive, e foorrenti: e all'accostarsi dell'invernale stagione si rimpiattan sotterra, dentro a sessi delle pietre, e talvolta persino nelle cantine; quantunque però buon numero di esse superio si verno adimorare nell'acque, in quelle singolarmente, che per iscaturir di sotterra conservano di sovente ne' freddi più crudi un sessibili calore. Dal che apparisce che le nostre

falamandre, quantunque la più parte cittadine dell'acqua, e perciò da me chiamate acquajuole, posiono però vivere, e vivon di fatti fopra la terra; e però in altro senso verissimo nomar si potrebbono ampisie.

## 6. LXXIX.

Degno di riflessione si è il confronto del tempo, nel qual costoro in autunno spariscon dall'acque (calando ne' loro sondi, o trasferendofi in terra (. LXXVIII. ), e l'altro all'accostarsi di primavera, in cui ricompariscono nelle medesime. Non ancor giunta la metà di ottobre, quando il termometro all' ombra è appena nelle nostre contrade al temperato, tutte, o quasi tuttersi sottraggono alla nofira vista, e si perdono; quando all'opposito cominciano a fare la loro comparfa, col mostrarsi a fior d'acqua, e guizzarvi dentro, verso la metà di sebbrajo, o in quel torno, non oftante che allora nel nostro clima seguiti di notte tempo quasi sempre a gelare, e che di giorno fia all' ombra Il termometro di più gradi fotto del temperato. Ma donde mai non ancor finito l'inverno tanta prontezza nelle falamandre di abbandonare i loro ritiri, quando in autunno ne vanno in cerca, e se ne impossessano, malgrado la stagione di gran lunga più mite? Nascerebbe mai dal venire allora stimolate da fame pel digiuno sofferto ne' mesi invernali? O più veritiera cagione di questo sarebbe mai l'altro principio egualmente attivo che quello della fame , il qual determina gl'individui di fesso diverso a cercarsi vicendevolmente per la propagazion della specie ? Certa cosa è almeno che ad onta della fredda stagione, per cui le salamandre non mofirano ancora quella vivacità, quel brio, quella scioltezza di membra, che manifestan dappoi, i maschi incominciano a correr dietro alle femmine, a starvi attorno, a carezzarle alla loro maniera, la qual cosa non si offerva che nel tempo de'loro amori .

## 6. LXXX.

Questi però in sebbrajo non sono che preludi; alle nozze siture. Queste propriamente si celebrano in marzo, e per una metà circa di aprile, dipendendo però anche ciò, siccome veduto abbiamo nelle rane, e nei rospi, dal maggiore, o minor caldo della stagione, che accerta, o ritarda codessi amorosi congressi. La faccenda sucrede così: Il maschio in Tomo II.

fegue la femmina, che su le prime mofira di fuggire, ma che poi volontariamente si arresta. Alfora le si actosta in modo, che la parte inferiore del capo va a toccare la parte superiore di quello della femmina; e ciò fassi con tal poflura dei due animali, che vengono allora co'loro corpi a formare un angolo. e l'apertura di quell'angolo viene prodotta dall'unione delle due tefte . Qualche volta però la posizione è diversa : e voglio dire che alcuni maschi in vece di andar sopra col loro capo a quello della femmina, non fanno che unir mufo a muso, sempre però in maniera che i due corpi del maschio, edella semmina fono tra loro molto vicini, coficche l' angolo prodotto dalle due tefte . o dai due musi è ordinariamente acutissimo . Allora il maschio tizza quel dentato membranoso risalto che ha su la schiena (6. LXXVII.), lo agita stranamente, e lo torce a defira e a finifira, presso a poco come un briolo cavallo (ventola i crini ful collo: agita fortemente la co. da, la piega tortuolamente in se fleffa. e nello svolgerla va doscemente a battere i fianchi della fimmina, che fitiene immobile. Qualche fiata il maschio per conservare quella positura, e dare infieme de'colpi di coda alla femmina, affer-

ferra colle dita de'piedi anteriori o l'erba del fondo de fossi, o minuti fuscelli, o che che altro trova che possa servirgli di appoggio, restando sempre con l'amata compagna tuffato nell'acqua . E nel tempo che sì con la coda leggermente la sferza fa uscire dall'apertura dell'ano, allora più del folito gonfio, e dilatato, un getto copiolo di feme, che si mescola all'acqua, e sì mescolato arriva fino all'ano della femmina, che in quella occasione sembra ella altresì manifestarlo più gonfio, ed anche più aperto. In questa importante operazione però l'ano del maschio non si congiunge mai con quello della femmina, che anzi se gli tiene sempre più, o meno distante, ne in lui manifestafi mai particella alcuna che caratterizzi il suo sesso. Lanciato che ha il maschio quello spruzzodi seme quietasi alcuni minuti, talvoita allontananuosi anche dalla femmina, poi torna all'impresa, rinnovando i divincolamenti di coda, e li getti del seme : e queste alternative di sprazzar seme, e di quetarsi le ho vedute durar più d'un'ora; e quando sono occupati nell'amorofa faccenda fi può loro andar fopra, e prenderli con la mano, senza quasi che se ne avveggano . E allora è che il malchio dal folo agi-M 2

tarsi che sa tra le dita, e contorcersi latcia sovente scappar dall'ano qualche picciola quantità di seme, che è di colore bianchissimo, e somigliante a un latte piutrosto denso.

# 6. LXXXI.

Cotesti curiosi fatti sono stati da me prima offervati dove naturalmente fi raccolgono le falamandre, e trescano insieme, cioè a dire nell'acque di alcune peschiere, de fossati, dei laghetti, ec.; poi dentro a' vali pieni d'acqua li ho più comodamente riosfervati in casa, e col medefimo fuccesso; a quel modo appunto che offervato aveva la generazione delle rane, e de rospi. E'questa maniera fingolare del fecondarfi l'ho trovata la steffa sì nell'una, che nell'altra specie di falamandre da me descritte ( 6. LXXVII.). Da tutto questo apparisce adunque che la fecondazione nelle nofire salamandre non esige accoppiamento; e posso fidatamente dire, che di tante migliaja di salamandre, che nel tempo de loro amori ho dovuto offervare . non folo per ciò che appartiene alla loro generazione, ma eziandio ad altri tentativi, non ne ho vedute due fole infieme congiunte.

Sapendo che nelle eccezioni di certe regole credute generali non si spinge mai avanti di troppo la diffidenza, e il timore, io ho voluto net caso presente liberarmi da un sospetto. Più volte sono stato spettatore dell'accoppiamento delle lucertole parietarie, che succede in aprile, e in maggio, e che può dirsi che duri un momento, Ne'dì più sereni, e ne'luoghi più investiti dal sole il maschio si dà a correre dietro alla semmina, e dopo di averla raggiunta se le avviticchia attorno, ed unifce feffo a feffo, ma cotal unione si può chiamar momentanea; seguita la quale si separano i due serpentelli. Le nostre salamandre, che per qualche fomiglianza fi appellano anche lucertole acquatiche, in quelle loro tresche amorose da noi descritte ( f. LXXX.) fi accoppierebbero elleno pure momentaneamente? Non ho omessa ogni diligenza possibile per accertarmene, ma il fatto ha sempre deciso contrariamente . Quantunque pertanto io foili fopra con l'occhio alle falamandre, coficche non mi potesse ssuggire qualunque menoma azion loro, qualunque picciolissimo loro movimento, sono sicurissimo di non averle mai vedute per un fol punto di tempo accoppiate nell' intiero decorso degli amorosi congressi. Di-M 3

270

rò anzi che il sesso maschile duranti que' loro trassulli era sempre dilante per qualche linea dal sesso semminile; e però sempre più sono rimasto convinto che in
questo genere di animali non si dà accoppiamento di sorta, ma che la secondazione succede per quella porzione di
seme lanciata dal maschio nell'acqua, e
passata in seguito nel corpo della semmina per l'apertura dell'ano.

### 5. LXXXII.

Queste osfervazioni furono da me fatte negli anni 1766., 1767., e le accenna polcia nel mio Prodromo fopra le Riproduzioni Animali da me dato in luce nel 1768. Le parole dove io le accenno son queste., E'ignoto ai Naturalisti se le, falamandre si accoppino, come i più degli animali, oppure alla maniera delle rane, e dei rospi. Siccome tal priecreca interessa la Generazione, y no nel mio Libro quanto mi è accando di osciola del considerare si con la companio del considerare si del considerare si del porte del considerare si del considerare

fie fle

### 

ste mie Oservazioni fosfero nuove, perche di fatti a me non costava che altri pubblicato avesse nulla su di un tal punto. Ed in questa persuasione sarei anche adesso se abbattuto essendomi a leggere nel Dizionario di Storia naturale del Bomare l'Articolò Salamandra acquatica nel volume stampato nell'anno 1775. cioè fette anni dopo l'impressione del mio Prodromo trovato non avessi che il Sig. Demours si è esercitato egli pure sul medesimo soggetto, senza saper noi se le fue Offervazioni sono anteriori, o posteriori alle mie per ignorare se queste si trovano in un Libro a parte; oppure se fono state dall' Autore semplicemente comunicate al Dizionarista Bomare. Comunque però ne fia io confesso con amica ingenuità, che quel qualunque rincrescimento, che si suol provare nell'accorgerfi, che altri fenza faperlo è entrato con la falce nella propria messe, èstate vantaggiosamente compensato dal piacere che ho provato nel vedere che le Offervazioni del Naturalista francese, e le mie sono nell'essenziale in un accordo perfetto, per effer questo uno de' più forti argomenti di avere offervando dato nel segno. La somma delle sue osservazioni fi e questa. Dopo vari scherzidel maschio con la semmina, quali sono d' M +

impedire ad essa il cammino, d'incurvarsi a guisa d'arco nell'acqua, e di tenervisi sollevato con la cresta, ossia rifalto innalzato, egli apre l'ano, comprime con forza la regione de testicoli, batte la compagna con la coda, e fatta ai testicoli compressione più gagliarda lancia il liquor feminale, fenza però efsere in contatto con lei, il qual liquore va a spargersi su i di lei fianchi, dopo di averne leggermente imbiancata l' acqua. Cade allora il maschio come sopito, ma poco dopo risvegliatosi si abbandona ai soliti scherzi, che seguiti vengono da nuovo spargimento di seme, dopo di che que' due amanti si separano (a).

Coteste osservazioni confermano adunque le mie in ordine al mostrare non darsi vero accoppiamento nelle slamandre; che che sia poi della qualche diverità in quegli amorosi scherzi tra le mie salamandre, e quelle del Sig. Demours; e delle poche emissioni del feme nelle slamandre da lui osservate, e delle molte nell' altre osservate da me (§.LXXX.); conciossiache quanto a tali scherzi, sono

(o) Par 18, 19.

no queste circostanze affatto estrinieche al primario nostro scopo; e per risperto alle ejaculazioni più, o meno replicate del seme, queste possono dipendere, come ognun sa dalla diversità del temperamento, dell'età, del vigore di così fatti animali.

## g. LXXXIII.

Nel paragrafo LXXXI. è stato da me supposto che succeda la fecondazione per que getti di seme, che spruzza il maschio in vicinanza della femmina. Re. chiamone adeflo la prova, per intender meglio la quale giova brevemente premettere alcune cose intorno all'ovaja, agli ovidutti, e all'uova di questi animali. Aperto l'abdome di una salamandra femmina, si presentano in qualun-que stagione dell'anno le due ovaje racchiudenti una moltitudine di ovetti giallo-bianchieci, più piccioti del miglio fvellito, non già fluttuanti nella cavità dell'ovaje, ma aderenti alle loro pareti. Gli ovetti all'accostarsi di primavera infensibilmente ingrosfano, e giunti a maturità ( lo che fuccede nel tempo de loro amori ) fcendono negli ovidutti, che sono due candidi sifoncini, che dall' origine delle braccia si estendono fine Ms

274 Della

alla radice della coda, e prendono in mezzo il filo della schiena, giacendone uno per parte. Turti e due sono aggrinzati, e pieni di giri, e meandri da quail e si liberino, e si sendono in linea retta vengono a formare una lunghezza quattro volte circa superiore a quella dell'intiera salamandra.

## J. LXXXIV.

Durante il tempo degli amori delle salamandre gli ovidutti albergano sempre più o meno uova, poste in fila tra loro, e ordinariamente più fitte in quella parte di ovidutto che mette nell'ano. Allora è che dal premere lievemente col dito il ventre delle femmine, od anche dal femplice contorcersi ch' elleno fanno tra le mani, fogliono escir le uova dal podice; presso a poco come detto abbiamo escire in simile circostanza lo sperma dal podice de'matchi (§. 1. XXX.) Le uova al partir dell'ovaja, e all'entrare negli ovidutti diventano di gran lunga più groffe, e allora è che si vestono d'ogni intorno di un lento glutine, presso a poco come succede nelle rane e ne rospi, se non che il glutine circondante le nova di quelle due qualità di animali e più abbondante, e più vi-

chiofo. Lanciato che abbia il maschio lo sperma, e che questo per la vicinanza con la femmina siasi in parte insinuato nel suo podice, quella porzione d'uova rimane fecondata, che è oid vicina ad uscire del corpo della madre; e il restante dell'uova che trovasi in sito degli ovidutti più alto, resta per allora infecondo. Il fatto me lo ha dimostrato a questo modo. Allorche a maschi cominciavano a correr dierro avidamente alle femmine, teneva queste ifolate dentro a vasi d'acqua. Non lasciavano di fgravarsi dell'uova, ma queste rimanevano sterili. Le lasciava trescare comaschi, colicche questi lanciavano più fiate, conforme al solito, il loro seme. Dopo ciò tornava ad isolare le femmine . Vedeva allora che quelle prime uova di che scaricavansi ( che montavano al numero di cinque, fei, o in quel torno ) mi davano dopo qualche tempo i vivi falamandrini. Non così fuccedeva all'altre situate più alto dentro agli ovidute ti, che partorivano in appresso.

Dopo quegli amorofi copgressi apriva una femmina, ed estratte l'uova dagli ovidutti, le metteva in acqua avendo la ristessione di collocate in un luogo distinto quelle, che trovava in vicinana, ca dell'ano. Queste ultime mi nasceva-

no, e tutte l'alere andavano a male. A queste prove, che a mio avviso sono decifive piacemi l'aggiungerne un'altra . Quella specie di salamandre dalla listina dorata su la schiena (S. LXXVII.) in vece di partorir l'uova spicciolate come fa l'altra specie, ne manda suori de'piccoli cordoni lunghi talvolta più di due pollici, e risultanti di più decine di nova. Dopo che ad una di queste femmine trefcato avea attorno il mafchio faceva un taglio nell'abdome, e ne levava dagli ovidutti le uova, che unite insieme mediante il glutine venivano a formare due cordoncini, che quasi ad angolo si univano nelle vicinanze del podice. I cordoncini io li metteva nell' acqua, e con filo attorno ad essi legato fegnava quell'eftremità che dovea effer la prima ad uscire dall'animale . E P nova appunto, che trovavansi in quella estremità, e nelle sue vicinanze nascevano, e l'attre del restante de cordon. eini perivano.

## g. LXXXV.

Quell'uova che si è provato che non sono state secondate, non è peròche in progresso seguitino ad esser tali. A properzione che quelle, che sono più profsime

fime all'ano, ne escono, le più rimete discendono, ed entrano in loro luogo; e così queste pure da nuovi getti di sperma rimangono fecondate. E lo flesso accade alle più lontane, di maniera che tutte quelle che giunte a maturità fi flaccano dalle ovaje, ed entrano nella cavità degli ovidutti, fono presto, o tardi soggette a secondazione. Ne aveva ficura prova dal tener conto dei succesfivi scarichi dell'uova, veggendo io che tutte indifferentemente nascevano. Dat fin quì detto è troppo naturale l'inferire che i mafchi non così presto: abbandonan le femmine. Per le offervazioni da me fatte ho trovato che i loro amori durano quando venti giorni, quando trenta, e quando anche di vantaggio cioè finattantoche le femmine fiensi liberate di tutte l'uova matute . Finche pertanto ne rimangono alcune negli ovidutti, i maschi non cessano da quelle loro carezze, e dalle alternative di feme che spruzzano, e di riposo che prendono ( 6. LXXX. ). Ho detto di fopra di tutte l'uova mature, giacche anche finiti gli amori delle falamandre, ne refiano di picciolissime dentro all'ovaja e queste in numero grandissimo.

J. LXXXVI.

# J. LXXXVL

Dice il Bomare nel citato Articolo (6. LXXXII.) che le falamandre acquajuole fi. liberano dall'impaccio dell'uova coll'afferrarle con la bocca, e co piedi, e coll'ajutarie in tal guisa ad nicire dell'ano, ma che a milura che escono restano incollate sotto la coda. Mi perdoni questo francele Scrittore se oso dirgli non esservi favola più favolosadi. questa. Se in veced effer Copista di professione, come do manifestano tutti i suoi libri, si fosse egli dato la pena di osservar la Natura, e per confeguente indagato avesse gli andamenti delle salamandre, avrebbe le mille volte veduto, che l'uova escono, e si staccano dal podice, fenza che punto vi concorra il ministero della bocca, e de piedi: anzi che queste bestiuole dieno mai: il più picciolo segno di volere sar uso dell'uno, o dell' altro. Avrebbe di più toccato con mano che le nostre salamandre ben lungi dil feguire l'ufanza de granchi d'acqua dolce, che dopo di aver partarite l'uowa le rengono attaccate al piano inferiore della coda, i noftri ferpentelli, io. diceva, le e'p lon da sedi maniera che cutte all'uscire del seno materno, cadono. LXXXVI

dono sul sondo dell'acque. Di una infanità di salamandre, in diversi anni, e per diverse esperiane da me conservate dentro a vasi pieni d'acqua non ne ho trovato pur una, che portasse qualche uovo incrente alla coda, ma nel faze mutar l'acqua a'vasi si vedevano tutte mai scenpre, ammucchiate sul sondo di essi. La stessa cosa trovava io pure nelle falamandre posse in libertà e che vagavano a lor talento nell'acqua delle aper-

te campagne.

E giacche fiamo nell' Articolo delle falamandre composto dal Bomare, dei varj errori che vi fi trovano accenniamone anche uno, che è quello di afferire che il grido della falamandra acquajuola fi accosta a quello della rana ( pag. 35.), quando basta l'avere alquanto in pratica simili bestiuoluzze per accorgersi fubito, che interamente son mutole. E folamente allora quando si lanciano a fior d'acqua per espellere dai polmoni l' aria vecchia, e beverne della nuova mettono un picciolissimo fischio, che sentesi appena alla diftanza di quattro paffi . Ma questi errori sono meno condannabili in chi sembra avere avuto per appannaggio il ber grosso, come lo dimeftrano infinite altre favolette, di che formicola quel suo Dizionario.

6. LXXXVII.

### 280 . Della

### 9. LXXXVII.

Ma entriamo a favellare della nascita delle salamandre, o a dir meglio de' loro sviluppi, che è l'altra parte di Storia che non meno dell'antecedente deve interessare la nostra curiosità. Facciamci dunque a confiderare quanto accade all' uova; dappoiche sono state partorite . Queste messe nell' acqua vanno al fondo. Se la stagione sia calda non indugiano a comparire ful glutine che le involge più bolle d'aria, picciolissime da prima, ma in feguito più grandicelle, e tali in fine, che merce loro fattesi l'uova più leggiere dell'acqua, vengono a galla, recando con se quell'aggregato di bolle aeree aderenti al glutine. Queste in seguito scoppiano, e svaniscono, e allora e. che l'uova ricadono al fondo fenza più rifalire, ritenutevi anche dal glutine stesso, che le lega al piano su cui posano. Continuando ad offervarle con diligenza, ci accorgiamo che, la loro forma comincia a cangiare. Questa, allorchè sono state partorite, ed anche uno, o due giorni in appresso, rappresentava una sferetta allungata. La sferetta adunque, in feguito leggermente s'incurva, rappresentando allora in picciolo un rene

o un testicolo di galletto. La curvatu. ra dell'uovo va crescendo, e a proporzione il fuo volume, ma con questo di più che l'uovo in una estremità ingroffa, e nell'altra fi affottiglia . Intanto viene ad acquistare un volume doppio all'incirca di prima . Allora è che più non fembra crescere in groffezza, ma estendersi solo in lunghezza; e questa va di giorno in giorno aumentando, non fenza maraviglia di chi offerva. Ma la maraviglia più grande fi è quella del vedere l'uovo così allungato muoversi tratto tratto velocemente, poi improvviso quetarfi. E ficcome questo fuccede fenza caufa esteriore impellente, così non può a meno che non fi ecciti in mente l'idea di animalità, pensando che quel suppoito novo sia un vero salamandrino, ma mascherato, a quel modo che e stato da me scoperto non esfere le credute uova delle rane , e dei rospi che matcherati girini . E l'idea fempre più avvalorafi in feguito dall' offervar con la lente il semovente uovo vestire le sembianze di picciola falamandra, dall' apparire già la coda bella e formata, un principio di vertebre în effa, le piccio-le branchiette, entro cui circola il fangue, e due laterali bottoncini al di fotto delle branchiette , che danno a folpet-

tare che sieno i rudimenti de'braccini . la forma del capo, e del muío, e quella in fine degli occhi fituati ai lati del capo a foggia di due tenuissimi tumoretti. E proseguendo l'offervazione con la sente fi scorge che la salamandra non viene già circoscritta dal glutine , ma bensì da un trasparente circoletto più interno, che non è che la circonferenza, o il lembo dell'amnio, rigurgitante di liquore, entro cui annida la picciola fa-Jamandra . E' offervabile altresì il colore di questa besticciuola, che e bianco nella parte inferiore del corpo, e gialletto nella parte superiore con parecchie spruzzature nericcie. Il numero r. della figura XVI. Tav. III. rappresenta al naturale un uovo di falamandra attorniato dal fuo glutine. I numeri 2. 3.4. 5. marcano il medefimo novo spogliato del glutine, che a mano a mano s'incurva, ed allungafi . Il numero 6, 7, quel corpiccinolo, che credevali novo, e che dall'ulteriore allungamento, e fviluppo prefe ha le vere sembianze di picciola falamandra, ma alcun poco dalla lente ingrandita . La lettera D. fig. XVII. denota la medefima falamandrina circoferitta dall'amnio, rappresentato in quel circolo più picciolo, ma il tutto offerwato con lente più forre. 6. LXXXVIII. 4 17

#### 6. LXXXVIII.

Per tutto il tempo che le salamandrine restano dentro all'amnio, non si veggono mai diftese a linea retta, ma sempre incurvate in maniera che la coda si accosta alla testa, come si osserva nella figura XVI. numero 6. 7. e nella XVII., lettera D. E. ciò non può succedere altrimenti , conciossiache essendo il diametro dell'amnio affai men lungo che le salamandrine, queste di necessità non possono non incurvarsi in loro stesse. Nel tempo che foggiornano in quel carcere, quando a quando mutan di luogo, e sempre con incredibile vispezza, trasferendo repente la testa dove avevan la coda, e la coda dove giaceva la testa; e questo succede non tanto alforche sono smosse da qualche corpo, ma quando eziandio si trovano in perfetta quiete . Intanto dall'alimento che prendono dentro dell'amnio vanno crescendo di mole; ma in seguito non potendo più ca-pire dentro di esso, dai replicati urti lo rompono ed efcono dall'intiero invoglio, dandosi a guizzare nell'acqua, mediante il celere vibrar della coda . Più volte ho veduto con piacere questa loro uscita, che mi ha richiamato alla memoria

le farfalle, che escon del bozzolo, gittata che abbiano la maschera di crisali. de. Nelle figure XVII. XVIII. 4XIX. fi veggono tre salamandrine uscite appena dall'invoglio, due esposte all'occhio con la schiena nelle figure XVII., e XIX., ed una esposta di fianco nella figura XVIII. Nella qual figura ve ne fono pur due altre già emancipate da que' vincoli, e nuotanti nell'acqua. Quefte due falamandrine , come l'altre due che eseono dagl'invogli nelle figure XVII. e XIX., mostrano i risaltanti rudimenti delle ante-iori gambine fotto apparenza di due piccoli moncherini. Due di questi vengono denotati dalla doppia lettera C. C. Fig. XVII. Così la lettera A.. figura medesima ci mette sott'occhi uno de suddetti invogli . Facendo l'analifi di alcuni di effi, allorche non danno più ricetto alle nate falamandrine , fi trovano esteriormente composti di un residuo di glutine, che nella faccia interna fi è fatto come caltolo, della membrana dell' amnio, fommamente fina, e trasparente, e di alcun poco del suo liquore trasparente elfo pure, e leggermente vischiolo .

#### 6. LXXXIX.

Mi è piaciuto tener conto del tempo richiefto a questi animali per passare dall'ingannatrice forma di uovo alla verace di salamandra; ed ho trovato ascender questo allo spazio di sette giorni, poco più, poco meno; volervene poi tre o quattro altri, perchè le salamandrine giungano a spezzare i legami dell'amnio, e del glutine, e a darsi a nuoto nell'acqua.

In generale il far nascere queste befiuole è più malagevole, che il far nafeere i girini delle rane e de rospi, Ancorchè i feti salamandrini, fallamente creduti uova, si mettano in acqua pura, toslochè sono stati partoriti; e l'acqua venga tratta da que luoghi medelmi, dentro a'quali detti seti saffidano dalle madri, pochi sono ciò non ostante quelli che nascono, quando non si ha l'avvertenza dicambiare spessismo l'acqua; ed anche allora in parità di cose si volge sempre minor numero di salamandrine, che di girini.

6. XC.

Quella difficoltà che si prova per far-

286 le nascere non si riscontra perché nate · fi sviluppino , e crescano . Qualunque qualità d'acqua o puteale, o piovana, o di fiume, o di lago, purche sia pura, è attiffima per questo affare . Se nell'acqua in cui sono le guizzanti salamandrine si trovi qualche pianticella, come per esempio della lente palustre, vi stanno attorno, e la spiluzzicano con la boccuccia, scegliendo quelle particelle in alimento che più si confanno allor naturale. Sviluppandosi di più se salamandrine si sviluppano anche di più i braccini ( §. LXXXVIII. ), i quali nello sviluppo si appuntano, e si ripiegano verso la parte posteriore del corpo, come si vede nelle due salamandrine situate nella parte più baffa della figura XIX.; ma meelio in quella della figura XX.. per essere la salamandrina più ingrandita dal vetro. Quivi adunque i due braccini fono que' due coni corrispondenti alle lettere C. D.; al di sopra de'quali verso la regione della testa si veggon 'le ramose branchie, come altresì due altri fastelletti di branchie più picciole E. F. in vicinanza degli occhi, le quali branchie più picciole indugiano più ad apparire delle grandi. Profeguendo a tener nell'acqua le falamandrine, veggonfi una fettimana circa, da che fono

ufci-

nscite dell'amnio, spuntare tre altri piccioliflimi coni non molto diftanti dall' estremità dei due primi; e tutti questi coni fi accorge poco dopo non effere che le dita delle due manine; delle quali dita, braccia, e manine cominciano già a far ulo le salamandre. A quel modo che gli arti anteriori fanno la primiera loro comparsa sotto l'apparenza di due coni , la fanno eziandio gli arti posteriori, che fogliono cominciare a farsi vedere una quindicina, e talvolta anche una ventina di giorni, da che le falamandre son venute fuora dell'invoglio. E quel tenore che offerva la Natura nel fare saltar fuora le dita delle mani, lo ritiene nel fare faltar fuora le dita piedi; è allora è che la falamandra può camminare, troyandofi ful fondo dell'acqua, o trasportata sulla terra. E'neto che i girini delle rane, e de'rospi per-don le branchie pochi giorni dopo d'esfer nati . Le salamandre all' incortro le ritengono per molto tempo, coficchè ve le ho anche trovate in agosto.

### 6. XCI.

Rtesta a farsi in questi animali un'importante ricerca da noi già fetta nelle rane, e ne rospi. Que corpicelli ritondastri

dastri chiamati vulgarmente uova di salamandre, quando è che si ponno dir veri feti? Forse allora soltanto che sono full' escire dal corpo delle madri, e che in conseguenza sono già stati bagnati dallo iperma maschile ? oppure anche prima, cioè quando sen giacciono ne' siti più alti degli ovidutti, dove siam sicuri che il seme non ha potuto arrivare? Mi lusingo di aver prove le più dirette, che tai corpicelli sono veristimi animali, eziandio quando si trovano ne'principj degli ovidutti, che che sia poi che allora estraendoli dal corpo materno non si iviluppino, e non vadano a bene, per difetto della troppo necessaria condizione di non essere ancor fecondati dal seme del maschio. E coteste prove sono state da me tratte dalla medesimezza decorpicelli fecondati , e non fecondati -E di tale medesimezza credo che il Lett tore ne sarà appieno convinto, se gldird di aver fatto sopra i corpicelli fe condati, e non fecondati quella minuta, e rigorofa analisi che e stata da me istituita ne' feti de' rospi, e delle rane, e della quale ragiono partitamente nel paragrafo XVIII.; fenza che trovato io abbia il minimo che di differenza, sia nelle parti interne, sia nelle esterne cra i corpicelli , aspersi dallo sperma , e che

fvolgevansi in salamandrine, e gli altri non tocchi da tal liquore, che andavano a male. Canchiudo adunque, che anche in questi animali si trovano già si feti nelle femmine, innanzi che concorsa vi sia la secondazione del maschio.

## g. XCIİ.

Ho parlato delle due specie di salamandre descritte al paragrafo LXXVII., e da me fin qui esaminate, come se stata sosse una sola, per aver avuto-da entrambe i medesimi risultati in ciò che appartiene alla generazione. Aggiugnero che tai risultati, nosi sono stati punto dismili in altra specie di salamandra acquatica, lunga poco più di un pollice e mezzo, e grossa due linee circa, di un fondo cenerognolo picchiettato di punti neri, da me osservata tre anni dopo che osservato avea le altre, che sono state il soggetto del presente.

I Racconti fin quì da me fatti intonpoi alla generazione delle rane, de rofpi, e delle falamandre io gli ho espofti in maniera, che non sempre costa, s' oa abbia ilituite le osservazioni, e le esperienze quel maggior numero di volte, che sembrava necessario per averrisultati sicuri, e costanti. Sappia però

Tomo II. N

il cortese Lettore che ho adoperato cosi, non già perché fossi scario di que sie prove di fatto, ma per non crear noja con la troppo frequente ripetizione di es. se. Potendo io del rimanente accertarlo, che non evvi fatto che stato non sia da me veduto, ed esaminato moltissime volte, apparato avendo dalla giornaliera esperienza, che il vero nelle cose ssische non si manifesta, se non se dalcofiante successo dei tentativi replicatamente intrapresi,

# CAPITOLO VI.

Risessioni,

# s. XCIII.

I L principale mio fcopo nell'esposizione de la competita de l

Prima. E' cosa notissima, che a riferva dell' Uomo, quasi tutti gli animali fi trovano avere per ciatcun anno dei tempi determinati per la generazione . Così sappiamo che le semmine de gatti ricevono il maschio nei mesi di settembre, gennaĵo, e maggio: quelle dei lupi, e delle volpi in gennajo: quelle dei cervi in settembre, e in ottobre. Ci è pur cognito che la primavera, e l'estate sono il tempo destinato agli amori degli uccelli, e d'una infinità di specie di pesci. L'illimitato popolo degl'insetti ha esso non meno per la propagazion della specie i suoi tempi, cioè a dire la buona stagione, e segnatamante l'autunno, e la primavera. Quest'ultima classe però di viventi va foggetta a un ordine di vicende, a cui non soggiacciono i primi. Per quanto alterate fieno le stagioni con l'arrivo di freddi, o caldiintempestivi, queste però poco o nulla ritardano, od affrettano gli accoppiamenti degli uccelli, e dei quadrupedi. La cosa va diversamente negl'insetti . Indugiando ad apparire la primavera, indugiano essi pure ad accoppiarsi, e venendo quella più presto, questi eziandio oltre il costume più sollecitamente fra loro si cercano. Anzi si osserva, che nel medesimo clima gl'insetti de' Paesi mon-N a tuofi,

tuofi, e in confeguenza più freddi, più tardi danno opera alla generazione, che quei di pianura.

## XCIV,

Quanto accade agl'insetti per le vicende del caldo, e del freddo, fuccede agli amfibj, di che finora abbiam ragionato. Questi hanno, come si e veduto, tempi determinati pe' loro amori; ma cotesti amori diversificano in un rapporto ordinariamente diretto col maggiore o minor caldo della stagione. Confrontando l'offervato dal Roesel nelle rane, e ne rospi con l'osservato da me, si ricava che quest'ordine di viventi propaga la specie più sollecitamente nel dolce clima d'Italia, che nel freddo della Germania. Nella più volte citata sua Istoria della generazione delle rane, parla egli di una qualità di rospo acquatico picciolissimo, da lui chiamato Bufo igneus, per le bellissime macchie di color dorato di fuoco, che adornano l'inferior superficie del corpo, il qual rospo si accoppia presso Norimberga nel mese di giugno. Le pianure d'Italia, quelle almeno del Modanese, del Milanese, e del Pavele, non danno ricovero a questo animale. L'ho però io trovato qualche

rara volta su i monti di mezzana altezza di Modena, ed ho veduto che il maschio rimane congiunto alla semmina in maggio, quantunque poi non abbia avuto l'agio di osfervarlo come conveniva; ma nel viaggio da me intrapreso a Ginevra , e ne' Paesi Svizzeri nell'estate del 1779. ho colà ammirata una moltitudine di questi rospi. Ne' deliziosi pasfeggi che con l'amabile e dotto Amico Sig. Senebier io facea di frequente su le facili collinette, e sugli amenissimi poggi, che cerchiano in parte, e coronano quell'illustre, e colta Città, io vedeva, che non vi era fossato, non laghetto, non picciol padule, che non albergaffe a buon numero questi animali; e la più parte erano insieme accoppiati, quantunque ciò fosse negli ultimi giorni di luglio. Ne ho pur trovato nel mese di agosto in molte acque delle vicinanze di Berna, Basilea, Zurigo, e Lucerna, e allora soltanto finiti erano gli abbracciamenti, come lo denotavano anche i piccioli girini, usciti, già dal materno glutine, e vaganti per l'acque. Ecco adunque come anche in questo novello amfibio l'accoppiamento fi ha più presto in Italia, che nella Germania, e nell' Elvezia: Nè è maraviglia se ciò succede eziandio nelle regioni elvetiche, per ·N 3

esser queste, come ognun sa, la parte più eminente dell' Europa, e in conseguenza affai fredda , come tra l'altre prove, che qui non torna allegare, l'ho io veduto da questa, che colà le biade maturano quasi un mese più tardi, che nelle pianure d'Italia ; e che ne'fiti più bassi mirabilmente allignano quelle piante, che non appigliansi fra noi, o non crescono almeno se non se ne'siti più montuofi, e più freddi, quali fono i larici, i faggi, gli abeti.

Effetti del tutto contrari a quelli da me offervati nella Svizzera per riguardo alla mentovata specie di rospo ione ho veduti per riguardo alle rane degli alberi, e al terrestre rospo putente nella temperatissima genovese Riviera . Net marzo del 1780, trovandomi io colà per follazzevole mio diporto, vedeva che queste due guise di amfibj uscite già di fotterra luffureggiavano dentro all'acqua delle vasche, delle peschiere, e d'altri serbatoj di que'ridenti Giardini; quando nell' Austriaca Lombardia si tenevano tuttora chiuse e sepolte ne'sotterranci lor covi.

La ragione per cui le rane, i rospi, le salamandre, e l' immensa famiglia degl'insetti abbisognano più, o meno pe'loro estri venerei di un certo grado

Generazione ec. 195 atmosferico, la qual cofa

di caldo atmosferico, la qual cofa non è necessaria agli uccelli, e a'quadrupadi, a mio avviso si è questa, che lad-dove quasi tutti gli uccelli, e i quadrupedi vanno sempre forniti di un interno principio di calore, che ne' freddi anche più grandi conserva svegliate, e ubbi-dienti le loro azioni, cotal principio manca pressoché interamente negli accennati amfibj e nella classe degl'insetti . Abbilognando essi pertanto per l'esercizio delle loro funzioni del calore dell' atmosfera, ne confeguirà che da questo dipenderà necessariamente l'accoppiamento, il quale perciò indugerà più ad aversi ne Pacii freddi, che nei caldi; e negli uni, e negli altri perderà di tempo; o vantaggerà, secondo che il calore, della stagione sarà più lento a venire o più preflo . .

# S. XCV.

Seconda. Ne precedenti cinque Capitoli si è fatto vedere, che que ritondi corpicciuoli, partoriti nel tempo della generazione dalle semmine de' rospi, delle Salamandre, delle rane da noi esaminate, non sono altrimenti uora, come sin quì è stata universale credenza, ma veri feti, pet non esser mai rinchiusi.

dere i rinchiusi feti più o meno persezionati, purche sieno state prima gallate, e poste al covaticcio. Dirò anzi di avere io trovata la stessa cosa in più uova d'infetti, quando mi accorgeva che non erano molto lontane dal nascere, giacche rotto avendo allora, ed aperto il guscio membranoso con fottili ferruzzi, vi trovava dentro i semoventi, e già formati embrioni . Per l'opposito i seti de'nostri amfibj quando vengono a luce sono affatto informi, non avendo che la figura di piccioli globi; e solamente in progresso cominciano a metter le membra, e a prender le divise della specie. Considerando però addentro le cose, a me sembra di poter ravvisare la cagion fisica di questa rimarcabile diversità. I feti degli altrianimali, quantunque prima del nascere abbiano già la forma caratteristica della specie, questa forma non L'acquistan però se non se dopo un tempo più o men-lungo, da che è seguita la fecondazione. Ne primi tempi sono informissimi, e non si raffazzonano che in progresso. Questo lo veggiamo negli uccelli dentro dell' novo, che prima di acquistare la verace loro figura, debbono fubire le più strane rivoluzioni , come ha mostrato l'Haller, e prima di lui il Malpighi Juli perfezionamento adunque N s

della forma nei feti animali è sempre posteriore di un dato tempo alla fecondazione. Ma nei nostri amfibj la fecondazione non succede dentro al corpo materno, ma fuori, cioè a dire nell'atto che i piccioli feti escon dal seno materno. Non è adunque a maravigliare se allora fono informi; che anzi debbono effer tali, per non effere stati anteriormente fecondati, all'opposito di quanto si è detto succedere negli altri animali. Sarà dunque soltanto in seguito alla secondazione, cioè dopo l'essere stati partoriti, che si modelleranno in girini, come effettivamente succede. E la figura di globerti, che hanno i feti di questi amfibj fin da quando sono rinchiusi nell'ovaje, potrebbe forse servir di modello per la forma dei germi non ancor fecondati degli altri animali, se cotesti germi, per effer lavorio d'una Sapienza infinita, non potesfero esfere infinitamente variati.

#### J. XCVI.

Terza. Quantunque i noftri animali meritamente fi chiamino amfibj, in quanto che, viver potfono in terra, e in acqua; eccettuate però le rane comuni, e le Salamandre, hanno i medefimi il loro foggiorno fuori dell'acque, e follo

tanto si trasseriscono in queste per propagare la specie. Quasi che conscii fosfero che i loro feti affidandoli alla terra si seccherebbero, e che quindi irrepara-bilmente andrebbero a male, li depositano sempre nell'acque; che sono appunto quell'unico elemento, in cui polsono svilupparsi, e crescere. Ma per questa importante operazione non gittano già i loro feti in ogni acqua in che si abbattono, non vedendosi mai cacciati dentro a quelle de torrenti, e de fiumirapidamente scorrenti, ma sibbene nell altre de fossi, de piccioli laghi, delle valche, delle peschiere, de paduli, dove cioè sono stagnanti, o lievemente correnti. E la ragione di ciò per chi esamina bene le cose si rende manifestissima. I fiumi, e i torrenti col loro correre strascinerebbero seco i feti , quali sempre più leggeri dell'acqua, e dall'agitarli del continuo, e spingersi contro le sponde, e gli altri obici che trovan per via, li malmenerebbero in guila, che la più parte andrebbe a perire. Ma questi incomodi non s'incontrano punto nell'acque stagnanti . Di più in quest' acque trovano i nati girini il cibo preparato, composto in buona parte di lente palustre, la quale non alligna nell' acque che scorrono con rapidezza.

300 Della

Si vede adunque, che i nostri amfibj hanno, o fembrano avere quell'antivedimento perché si moltiplichi la specie. che è proprio degli altri animali, e che non rifiniamo di ammirar negl'insetti . Basta l'essere curioso Indagatore di queste picciole creature per restar sorpreso della cura che prendonfi nel depositare le care uova in que'fiti, dove fi è certo, che i nati figliuoletti troveranno cibi proporzionati. Un'immenso popolo di farfalle si diurne , che notturne deriva da bruchi nudriti fu diverse maniere di piante sì erbacee, che legnose. Ed è appunto su queste piante, che le nate farfalle gittano le loro semenze. Ne vi è pericolo che s'ingannino col metterle piuttosto su d'una pianta che su d'un' altra. La farfalla che proviene dal bruco della quercia non deporrà mai le uova full'olmo, e vicendevolmente: E così dicafi dell'altre piante, perche di fatto , succedendo un tale sbaglio i nati brucolini perirebbono per mancanza di adattato alimento. Quanto ammiriamo nelle farfalle, lo ammiriamo per egual maniera in un' altra classe d' insetti egualmente illimitata, che varia, come sono i diversi generi, e specie di mosche, le quali tutte pongono le uova in fiti determinati; chi dentro al midollo, o al-

Generazione ec. ·la corteccia degli alberi, oppur su le loro foglie, o dentro al calice de fiori; chi nel feno della terra, o dell'acque; chi ne' concimi, ne' fepolcri, nelle carni corrotte; e chi perfino ful corpo, o dentro alla pelle dei vivi animali . E la stessa industria, e sagacità si ravvisa nel genere delle cantaridi, degli scarafaggi e simili. E per favellare di animali più analoghi ai nogri amfibj, è stato osfervato, che molti pescitanto d'acqua dolce, che falata hanno la previdenza di cacciar le uova dove l'acqua è più fottile, e per conseguente più atta a venir riscaldata da raggi solari, per cui ne nascono più facilmente i pesciolini. Que' luoghi inoltre sogliono esser ricchi d'insetti acquajuoli, che servono d'esca gradita a que'nati viventi . Le testudini marine sono un altro esempio, che più anche si accosta ai nostri animali, per effere amfibie di natura, fe non che queste per figliare passano dall'acqua alla terra, cacciando tra l'arena le uova e alcuni de' nostri animali, come i roîpi, e le rane degli alberi tragittano dal-

6. XCVII.

la terra alle acque.

Quarta. Nei quattro primi Capitoli.

302 Della

fi è parlato dei forti abbracciamenti onde i maschi nelle rane , e nei rospi tengono con le mani, e con le braccia afferrate, e strette le femmine. Questi abbracciamenti hanno dato motivo a discordanti pareri . Il Vallisnieri è d'avviso che esti concorrano a staccar le nova dall'ovaja, e a facilitarne l'ingresso negli ovidutti (a) .! Pensa all'opposito lo Swammerdamio che que fortiffimi abbracciamenti anzi che promovere il pasfaggio dell'uova pergliovidutti, lo possano impedire col comprimere gli orifizi dei medesimi. Quindi egli crede che le femmine vengano abbracciate da' maschi al-Iora foltanto che l'uova hanno già tragittato il canale degli ovidutti (b). Quefto-era uno di que' molti casi involuti in Fisica, che non potevam rischiarare che col lume dell'esperienza. Non vi era dunque altro mezzo, che aprir più femmine allorche cominciano ad esfere cavalcate da' mafchi . Sebbene favellando di alcune specie, al solo mirarle quando fono in accoppiamento, e facile l'accorgersi che quello strignere che fa il

<sup>(</sup>a) L. c. (b) Biblia Nature.

Generazione ec. maschio con le gambe anteriori la femmina, non pud concorrere a staccar le uova dail'ovaja. La ragione si è, perchè le gambe anteriori non fi sporgono sul petto, a cui corrisponde in buona parte l'ovaja, ma assai al di sotto, cioè a dire full'inferiore estremità dell'abdome . come ho veduto nel rospo chiamato dal Roesel Buso igneus, e come apparisce dalla figura , ch'egli ne dà . Di fatti avendo io tenuto isolate due di queste femmine prima che ricevessero il maschio fi fono esse ne più , ne meno sgravate dell'uova. Quindi egli è più che verisimile che fosse per succedere la stessa cosa in quella qualità di rospo che dal citato Naturalifia fi appella Bufo acquazicus allium redolens, per cadere l'ab. bracciamento del maschio non sul torace della femmina, ma come nel rospo igneus alla regione inferiore dell' abdome (a). Sembrava piuttosto che si avesse qualche fondamento di credere, che gli abbracciamenti cooperar potessero a fare uscir dalle ovaje le uova in quell'altre specie, in cui i maschi circondano, e

tennerounenceroune

Aringono con le braccia le femmine alla

regio-

Della

regione del torace, come perappunto succede nelle rane, e ne rospi, della gene-razione de quali ho adombrata la Storia ne'primi quattro Capitoli. E certo favellando delle rane acquajuole è da me Rato avvertito , ficcome con più esperienze veduto, che le femmine se nel tempo degli amori fi tengano sempre separate da' maschi, non partoriscono i feti (6. VII.). Qui adunque è forza dire che gli amplessi del maschio influiscano nell' uscita dei feti.

Ne io fo come possano influire se non se con la forte pressione fatta contro il petto della femmina, in grazia della quale si distacchino i medesimi dalle ovaje, e vadano poi ad imboccarsi dentro agli ovidutti . Ma' nella rana degli alberi non offante che l'ampleffo del mafchio corrisponda alla regione del petto, pure il medefimo non concorre punto alla discesa dei feti; che anzi questi sono sempre calati nell'utero allorche viene abbracciata dal maschio (§. XXVI. ). Quando scriveva la Storia del rospo terrestre a occhi rossi , e a tubercoli dorsali , ignorava fe la femmina possa fgravarsi dei feti indipendentemente dagli ampleffi del maschio. Dissi solo che questi hanno principio, quando i feti non si tono per ancora staccati dall'ovaja (6.XLII.).

In seguito ne ho avuta contezza col tenere in un vaso pieno d'acqua due semmine, le quali malgrado non effere state prima coperte dal maschio, e l'ager. le sempre lasciate sole, pure si sono li-berate per l'ano da que due lunghissimi vischiosi cordoni, formati in gran parte dai feti, quantunque questi poi per difetto di fecondazione fieno iti a male. Unendo pertanto i risultati dei fatti narrati nel presente paragrafo si raccoglie, primo non effere generalmente vero quanto opinava lo Swammerdamio, cioè a dire che gli abbracciamenti fieno posteriori alla discesa de' feti nell'utero, conciossiache quantunque ciò si verifichi nelle rane degli alberi, accade però il contrario nelle acquatiche, e ne'rospi . Secondo che que'forci vincoli, onde il maschio circonda la semmina sono ben lungi dall'effer sempte cagione dello staccamento dei feti dall'ovaja, come era d'avviso il Vallifnieri . E però quì , come in infiniti altri luoghi di Fifica, non possiamo stabilire una Regola generale, ma ci dobbiam contentare di quanto ci offre la variante Natura nelle moltiplici sue operazioni.

#### 6. XCVIII.

Quinta. Ma potrà forfe da me chiederli, perchè cagione quella pazienza, e costanza del maschio nel tenere abbracciata per tanto tempola semmina, fino a durarla ne' paesi freddi al di 14 dei 40, giorni, come nelle rane ha osservato in Olanda-to Svvammerdamio. E donde fia che duranti gli amorosi amplessi si dimentichino questi animali non solamente di prender cibo, ma di provvedere eziandio alla conservazione di loro stessi, in tanto che allora è facilissimo il prenderli, per non curarsi pressoche di suggire.

Io non faprei addurre altra cagione fe non se quella necessità sissa, che negli animali determina, e quasi ssorza gl'individui di sesso diverso ne tempi de loro amori a ricercaris vicendevolmente. Si senton seriti dall'estro venereo i nostri amsibi, e probabilmente più i maschi delle semmine, come generalmente si offerva si altri animali; e quindi vanno in traccia gli uni degli altri, es' accoppiano. Cominciato che sia l'accoppiamento, questo dee durare sinattantoche sodistatto abbiano ai loro bisogni, consistenti nella semmina nell'espeliere i sei per si 
Generazione ec. 307 ti, e nel maschio nell'aspergerli di seme

concioffiache dura in effi l'estro venereo, anzi questo si accresce, ne' maschi fingolarmente, a motivo del feme, di che a poco a poco nell'accoppiamento si vanno riempiendo i vasi spermatici. La pertinacia, e durata negli amplessi amorofi può anche avere un'altra origine . derivante dal timore che hanno i maschi che discioltisi per qualche tempo dalle femmine, queste non vengano usurpate da altri maschi, sapendosi quanto grande sia negli animali la gelosia, ed avendo io avuta occasione di trovarla in grado eminente in cotesti amfibi . L' estro venereo, che durante l'accoppiamento fembra effere l'unica loro paffione, farà pure in causa che, poco, o pulla fentano gli stimoli della fame, e che quasi non s'avveggano dei pericoli, che loro possono sovrastare: Non curandofi così ne di cibara, ne di fuggire, fe dagli Uomini, o da altri animali fieno inseguiti . E questa lunga adesione del maschio alla semmina, e poca avvedutezza in quel tempo di provvedere alla propria elistenza, non è così propria de' nostri amfibj che non s'estenda a moltiffimi altri viventi, come offerviam tut. to giorno in una moltitudine d'infetti anzi in alcuni animali di non picciol volume, quali sono le testuggini di mare, che per osservazione de Naturalisti restano maschio, e semmina per molti giorni insieme accoppiate: E in tale situazione viesce a Pescatori assa saccio di prenderle.

# 5. XCIX.

Jesta. Questo cieco ardore nel maschio de nostri amfibj di restare tenacemente attaccato alla femmina mi ha dato occasione d'intraprendere alcuni stranitentativi, cui non ispiacerà forse ai Lettori, ficcome mi lusingo, disentirli qui compendiati . Si è detto al paragrafo KLI, che se da' miei vasi fuggivano i rospi a occhi rossi, e a tubercoli dorsali, essendo accoppiati, il maschio non desisteva dall'attaccamento colla femmina , quantunque facesse ella passaggio dall'acqua alla terra . Volli vedere fe almeno fuccedeva lo staccamento ne' maschi di questa specie usando seco qualche violenza. Il perche afferrata la punta d' un piede posteriore, e sollevato in aria un maschio accoppiato, mi presi la curiofità di tenerlo ad un filo sospeso per un quarto d'ora . Ne mai quel feroce marito lasciar volle la dolce preda, malgrado la violenta attitudine , in cui fi

erovava, e il peso della femmina sfoggiatamente maggiore di lui, che all'ingiù potentemente lo traeva. Spinsi la mia curiofità fino a divenir crudele contro di lui. Cominciai con ago a ferirlo, ora nelle gambe posteriori, e nelle cofce, ora su la schiena, e ne fianchi, ora nel capo, e le ferite erano tali che ne usciva il sangue. Alle punture codui si agitava, si convelleva, si allungava del corpo, e si contraeva, senza mai desistere dal tener con le braccia afferrata , e stretta l'amata femmina . Datle punture con l'ago passai a' piccioli tagli fatti con le forbici in più parti del corpo; ma veduto inutile questo secondo tentativo, mi determinai di venire a un terzo più crudele dei due primi, e più tormentoso, che fu quello di recidere con la forbice, e staccare dal corpo più pezzuoli dicarne, senza però che con questo barbaro mezzo potessi ottenerne la separazione. Non la conseguii tampoco col recidere di colpo una coscia, e solamente quel rospo sì mal concio abbandonò la femmina non ancora fgravatali dei feti , dopo tredici ore , cioè quando lasciò di vivere.

Diedi a questa femmina un altro rofpo maschio, che subito le divenne marito, e allorche l'ebbe strettamente abbracciata, gli recisi entrambe le coce, senza che si staccasse da lei. Anzi tre ore dopo questa abratra operazione avendo cominciato la femmina a mandar suo ri dall'ano i due soliti cordoni, quel povero maschio che per i due enormi tagli spicciava tuttavia sangue, li aspere di seme, e prosegui il meritale ufficio finche del tutto surono esciti i cordoni. Ne tale ufficio su vano, effendosi animati, e conforme il solito sviluppati la maggior parte de sett,

Trovandosi due altri rospi in attuale accoppiamento, divelsi a viva forza il maschio dalla femmina, indi a questo tagliai le cosce, lasciandolo però in compagnia della femmina dentro al medesimo vase. Feci questo per vedere se ciò non ostante correva a riabbracciare il afemmina. Il riabbracciamento successe,

ma premorì all'uscita dei feti.

L'ultimo tentativo in questa specie di rospi su quello di recidere ad un maschio le mani, poscia di darlo a compagno ad una semmina. Si sa che appunto si serve delle mani, e delle braccia per isfrignerla strettamente. Cossui quassi che nulla avesse sostemano in diugio a faire sul dosso di lei, e a stringerla come poteva coi sanguinosi moncherini, e proseguì a stassi in quella postura finche labanato ebbe

Generazione ec. 311 ebbe col liquore spermatico i due cordoni, che al dovuto tempo escirono dalla semmina.

g. C.

Non mi farò quì a particolarizzare le analoghe esperienze, che in quel tempo istitul sul terrestre rospo putente , e su le rane : accennerò folo che i risultati non discordarono, in quanto che per la recisione delle membra non s'impedivano, o s'interrompevano gli abbracciamenti, ne la fecondazione de' feti. Aggiugnerd che neppur questo si ottenne per la decapitazione da me fatta ad un ranocchio, Sappiam che la recisione del capo non reca subito la morte a questi animali di durissima vita. Quel, sopra cui io feci l'enorme taglio, divenne egli tutto convulfo, ma fenza che le mani, e le braccia si staccassero dal petto della circondata femmina, la quale dopo un'ora, e tre quarti partorito avendo i suoi seti, fui testimonio di vista quando il decapitato marito li bagnò del proprio seme : ne poteva cader dubbio che fecondati non gli aveffe, per effersi quasi tutti al dovuto tempo animati. Finito che'ebbe il ranocchio la maritale operazione pose fine agli abbracciamenti, e dopo quattr' ore anche alla vita.

An-

Anche il rospo menzionato al paragrafo XCIII. fu vittima di questi bizzarri tentativi. Io gl' intrapresi a Genthod l'Agosto del 1779. nel deliziosissimo villereccio Abituro dell'illustre Sig. Bonnet presso Ginevra, col recidere entrambe le cosce ad un maschio di questa specie nel tempo che con le gambe anteriori teneva a sè congiunta la femmina, senza che punto si volesse staccare da lei; la qual cosa non accadde che dopo molte ore, cioè a dire alquanto prima che moriffe. Oltre al nominato Filosofo essendo presente all'esperimento il chiarissimo Sig. Giovanni Trembley, mi fu chiesto se quel continuare che sa il maschio a restare aderente alla semmina nell'attual recisione delle membra, ed anche seguită la medesima, fosse per ventura un effetto di stupidità, ossia di poca sensibilità, oppure del prepotente estro venereo. Quantunque questa a me sembrasse una di quelle Questioni, per decider bene la quale sarebbe d' uopo l' entrar dentro agli animali senza divenire animali, pure non ebbi difficoltà di dire, ch'io era d'avviso, siccome lo sono anche adesso, che l'ostinata perseveranza de' maschi in quegli amplessi sosse meno, il rifultato di ottufità di fenfo, che di estro venereo, in grazia del quale si è veduto che costoro si rendonsori di agli stimoli della same, e poco, o nulla curanti la conservazione della vita (S.XCVIII.). A mesembra, che tale suprista non possa aver luogo ne' nostri animali, per esfere di natura sommamente irritabile, e per dare tutti i segni di un senso squisto, e vivo al seririt, o al recidere le loro membra ne'll' attuale accoppiamento.

## g. CI.

Settima . Lo Swammerdamio nella fua Storia della generazione delle rane è di sentimento, che l'uova non tragittino immediatamente dall'ovaja agli ovidutti, ma che paffino prima per la cevità dell'abdome. Fonda la fua opinione su l'esempio di una rana semmina, le cui uova parte restavano tuttavia dentro all'ovaja, e parte erano disperse dentro all'abdome, oitre a quelle che occupavano già la cavità degli ovidutti, e de l'utero. Il Roesel nel più volte citato suo Libro, parlando della rana terreftre fosca, dice egli pure di aver trovate più uova nell'abdome di alcune, fenza però abbracciare, ne rigettare il fentimento dello Swammerdamio . Di quest'uova, o a dir meglio girini vagan. Tomo II.

ti per l'abdome io ne ho favellato altresì nel paragrafo LXVII. Ma fe ho a confessarla come io la penso, non mi fento con tutto questo inclinato ad abbracciare il sentimento del sommo Naturalista Olandese . A me sembra che fe la cavità dell'abdome fosse quel luogo, per cui debbono passare i feti prima di entrare negli ovidutti, si dovrebbero soventemente quivi trovare nelle rane, e ne rospi accoppiati, a quel modo che soventemente si trovano negli ovidutti, e nell'utero . Eppure contrariamente va la faccenda. Non vorrei es. fer tacciato di ostentatore, se mi prendo la libertà di dire, che guardato ne' miei Giornali il numero delle rane, e de'rospi da me aperti nell'attuale accoppiamento, tanto per servire a questa, che alla susseguente Dissertazione, io lo trovo ascendere a 2027. . senza che abbia veduti i feti dentro alla cavità dell'abdome, o a quella del torace, a riferva di tre Toli casi, due riferiti al paragrafo LXVII., e l'altro al CXXII. lo pertanto fono affaiffimo più propenso a credere, che i feti faccian passaggio immediatamente dall'ovaja agli ovidutti. Quindi io penso che se qualche rara volta si veggon discesi nel cavo dell'abdome, o del torace, ciò fia

avvenuto, o per non avere imboccati gli ovidutti, ovveramente per qualche lacerazione fattafi, ficcome accenno al paragrafo LXVII. Lascio che l'imparzial Leggitore decida fu questo punto .

## 6. CII.

Ottava. I feti de'rospi, e delle rane dopo l'avere scorso il lungo, e tortuo. so canale degli ovidutti, si raccolgono tutti nell'utero: da questo passino all' intestino retto, ed escono finalmente per l'ano. Questa uscita in una specie di rospo viene ajutata dal maschio, che si può dire che raccolga il parto. Adagiatofi costui su la schiena della semmina, e conforme il folito abbracciatala con le mani, aspetta impaziente il momento, che il cordone dell' uova ( quello rospo non si sgrava di due cordoni, ma d'un folo ) cominci a spuntare dal podice, e allora è che afferratane l'estremità con le dita de' piedi, tragge fuora le prime uova, poi succesfivamente altre, ed altre, facendo così uscire del podice un pezzo di cordone; e ripetuta la stessa operazione, ne sa uscire un altro pezzo, poi un terzo, e così feguita ad agire finattantoche tutta la lunghezza del cordone ne venga estratestratta. Il maschio è sì attento aquefto suo lavoro, che si lascia prendere,
e portar su la mano; e quantunque allora per la paura lo interrompa alquanto, pure poco dopo con lo stesso ardore lo ripiglia, e prosegué. Questa Offervazione è stata casualmente fatta dal
Sig. Demours nel rospo terrestre, secondo che egli si esprime, della picciola
péceie; ma non ha avuto verun indizio che il maschio spruzzi col seme la
uova, nel mentre che da lui si estravano dall'ano della semmina. (a)

E'a doletí, che quel Francese non abbia circonstanziata la specie, la quale sicuramente dir bisogna chessa diversa da quelle, di cui ho so abbozzata la Storia, non avendo in esse mai eduto che il maschio facesse da levatrice, ma bensì che bagnava i feti col proprio seme. Il Roesel, che incidentemente ragiona di questo satto (b), dice egli pure di non aver trovato niente di fimile nelle sue Osservazioni. Si sarebbe aspettato altresì dalla deligenza del nomina-

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

<sup>(2)</sup> Hift. de l'Acad. Roy. des Scien. 2n, 1741. (b) L. c.

minato Francese, che tenuto avesse conto dell'uova per veder se nascevano, venendosi così in cognizione se state crano, o no fecondate dentro al corpo della madre; e trattandosi di un'Osfervazione sì interessante, non tarebbe stato che bene il ripeterla. În fomma quel fatto, per essere stato di una volta sola, e per effere accaduto quando il Demour penfava tutt'altro, merita d'esser confermato, sembrandomi tutto al più abile a rifvegliare, non mai ad appagare la curiosità del Filosofo.

6. CIII.

Nona. La cotidiana esperienza c'infegna, che in una moltitudine senza fine di animali fi ha la fecondazione dentro al corpo delle femmine . In grazia pertanto dell'analogia pareva che fossimo fondati a pensare, che questa effer dovesse la legge universale della Natura . E come tale veracemente e stata abbracciata per un tempo immemorabile dalla comune , dir possiamo , degli Uomini. Ma a quel modo, che l'argomento analogico non fi è trovato in accordo col fatto relativamente a molte altre leggi, che si credevano senza eccezione, lo stesso è accaduto nella presente. Lo Swammerdamio è stato il O

primo che, ci ha infegnato fuccedere in una specie di rana la fecondazione suori del corpo semminile (a). Il Rosfel ha estes que suori del corpo semminile (a). Il Rosfel ha estes que suori di coprire que su tro ambibio di genere analogo (b). Io ho avuto il piacer di scoprire que sa esteriore secondazione in novelle specie di rane, e di rospi; e mi è riuscito di vedere senza velo il liquido secondatore in quel che uscendo dal maschatore in quel che uscendo dal maschatora a cadere su i seti, allorche erano già usciti del seno materno (Cap. 17 Il. III. IV-)

## s. civ.

Ma nel genere delle rane, e dei rofpi, ohre a guelle, e a quelli, in cui
il è trovato essere la fecondazione non
interna alla femmina, ma esterna, sappiamo esservene moltrissme altre specie,
si di Europee, che di Estere. Basta aprire qualche moderno Nomenclatore, per
essempio un Linneo, per restarne convinto. Che avremo noi dunque a pensare della secondazione di queste? Vo-

TRACTORIO CONTRACTOR

<sup>(2)</sup> L. c. fb) L. c.

lendo parlare per congetture fiam propenfi a credere, che la fecondazione in queste specie non esaminate, non discordi peravventura da quella dell'altre fin quì esaminate. Non ne siam però certi, e la certezza non può aversi d'aleronde, che con l'infallibile fcorta dell' esperienza. Tra le specie intentate, che per riguardo alla fecondazione addimandano l'esame sperimentale del Fisico. meriterebbe a mio avviso la preferenza il famoso rospo del Surinam, chiamato da' Popolani Pipa , o Pipal , fingolarifsimo per la proprietà di partorire i figli pel dorso (a).

La celebre S-billa Merian, che sul fine del proffimo scaduto Secolo con eroico coraggio paísò dall'Olanda nell' America per offervare gl'Infetti di quel morbido Paele, fu la prima a darci l' intereffante notizia di questo sconosciuto animale, che essendo flato in seguito esaminato da altri oculari Naturali. fti, cioè a dire dal Ruysch, dal Folkes, e Baker, fu precisamente trovato

## 

(2) Pipa ( Rana ). Digitis anticis mutieis quadridentatis, posticis unguieulatis. Lina. Syft. N. T. L.

quale per la prima volta era stato descritto da quella celebratissima Donna, cicè a dire con la schiena bucata di covoli o celette, racchiudenti ciascuna un picciol rospetto. E questo raro, anzi fino al prefente unico fenomeno, ho avuto la compiacenza di ammirarlo cinque anni sono nel pubblico Instituto di Bologna; e più comodamente l'anno profsimo scorso in Ginevra insieme co'rispettabilifimi miei amici, Bonnet, Senebier, Abraham, e Giovanni Trembley. Anzi il Poffeditore del Rospo Surinamese, da molti anni conservantesi nello Spirito di vino, avendocelo gentilmente ceduto, abbiam potuto il Sig. Bonnet, ed io farvi fopra buon numero di Offervazioni; e foprattutto esaminare con agio, e diligenza le famole cellette dorsali, che erano frequentiffime, e che contenevano ciascheduna il proprio feto. E queste Offervazioni con altre affai, che dopo la mia partenza da Ginevra fece da se folo quel mio illustre Collega, si trovano unite in una Memoria dal medefimo fatta imprimere nel Giornale del Rozier, la quale nel tempo che manifesta la dottrina, e la sensatezza del suo Autore ne dimofira , l'imparzialità per le sue Opinioni. Imperocche negate avendo quel Con-

templatore della Natura ne' suoi Corpi Organizzati le più volte nominate cellette, per effere stato accertato della non efistenza di esse da un rinomato Professore di Leyda (a), nella menzionata Memoria non solo consessa che vi fono, ma le descrive, e particolarizza in un modo da non poterfi rendere mai più dubbia la loro presenza. Termina quel suo Scritto col proporre varie Questioni, molto acte a rischiarare la Storia naturale di quel sorprendente abitatore del Surinam, fino al presente affatto tronca, e tenebrosa. Ed era bene da pensare, che il ginevrino Filosofo non avrebbe omessa quella, che riguarda il modo, onde in lui succede la fecondazione. Ma come dell'altre proposte Questioni, così della presente non è sperabile l'averne la decisione, se non se sul luogo dave vive, e moltiplica il Pipal; quando a noi non riuscisse di farlo europeo, come riusci al Vallisnieri di fare italiani i Camaleonti dell' Africa.

0 5 S. CV.

and in the contract of the con

(2) Il Sig. Alfamand.

#### 6. CV.

Ma oltre alle rane, e ai rospi altrove descritei ( f. CIII.), fi penfa che nei pesci squamosi succeda egualmente la fecondazione fuori del corpo della madre. Qualora pertanto questa ha cacciate le uova, il maschio ne va in traccia, e bagnandole col feminale suo liquore le feconda . Non dassi adunque neppure in questi animali verace congiungimento; e se nel tempo de loro amori i maschi si accostano alle semmine, e fe allora fembrano talvolta insieme pancia a pancia fregarsi, non succede già questo perchè veracemente si accoppiano, ma perche il maschio sparge if liquore full uova; che attualmente cadono dalla femmina. Così ne penfa il Sig. Conte de Buffon (a), il quale dal tuono franco con cui ne parla fembrerebbe averne le migliori prove ; eppure tutto fi appoggia alla popolare credenza radicata nella mente di molti, fino a'tempi dello Swammerdamio (b), cied

#### secretare contracted as

<sup>(</sup>a) Hift. nat. T. 2. P. 313. (b) Bibl. Nat.

Generazione et. cioè a dire che i pesci non cetacei secondin le uova fenza accoppiarfi; quantunque poi su di ciò non si abbia finora . per quanto io mi sappia, veruna accertata Olervazione. Quindi non e & flupire fe altri Naturaliti fi allontanano da questo vulgar sentimento, nel cui numero è l'illustre Hallero , pendente a credere che diasi ne pesci squamosi vera copula, appoggiato a più ragioni, che qui tralascio per brevità , e che ognuno potrà vedere nella fua grande Fisiologia. Quantunque però così fatte ragioni sieno d'assai preferibili alla nuda afferzione del Buffon, fiami lecito il dire che non le trovo decisive , per andar prive di quel corredo di fatti che erano l'unico mezzo per confeguire la decision del Problema.

Bizzarro al fommo farebbe il modo, onde si secondano i pesci, se reggesse i sensimento del Linneo, il qual vuole che le semmine corrano dietro al seme spruzzato da maschi, lo mangino, e quindi restino secondate (a). Auche a tempi del Vallissieri suvo un buon Medico Romano, che pensò, e scrisse in-

\* corectation contra

<sup>(</sup>a) Sponfal Plant.

324

gravidarfi i colombi, i pafferi, e molti altri animali per bocca (a). Ma ficcome bastava avere il senso comune per accorgersi della scempiaggine di quella Opinione, così non vi vuol molto a conoscere la frivolezza di questa. Vero è che le femmine dei pesci sono state vedute ingojare il seme, ossieno i lati, cacciati da'mafchi: ma non gl'ingojano già perchè destinati a fecondarle, ma fibbene perche atti a nudrirle; a quel modo, che i maschi si mangiano con pari ingordigia gli stessi latti, ogniqualvolta si abbattono in esti! E quel che dicesi dell'andare in busca dei latti, e del mangiarfeli, fi offerva egualmente dell'uova.

# 5. CVI.

Da tutto questo si fa palese non avere noi-ficurezza finora del modo, onde fi ha la fecondazione nei pesci. Ned'è punto a stupirsene, atteso l'elemento che abitano, incomparabilmente meno acceffibile all' Offervatore, che quello della terra, e dell'aria. É questa è pur

# BULLING WELL BULLING

(a) Vallif, Op, in foel, Tom. III.

la cagione; per cui fiamo così addietro mella Storia naturale dei pesci . Più d' nna volta meditando feriofamente fu questo arcano della fecondazione nei pefci, non ancora svelatoci dalla Natura. mi è venuto in mente un penfiero, che molte altre mie occupazioni permesso non avendomi di recare ad essetto, ho tutto il piacere di palesarlo al Lettore, L'umana industria ha saputo render comuni a moltissime Contrade di Europa i pesci dorati della Cina (a). L' Italia singolarmente si può dire che ne abbonda, non effendovi quafi vasca, o peschiera di nobili Giardini che non dia ricetto ai medesimi. Anzi la rara bellezza del variante loro colorito ha fatto, che più Dame, ed altre gentili Persone si compiacciano di tenerli, qual vago ornamento, nelle proprie stanze, custodendoli in vasi ripieni d'acqua, acconciamente per queft'ufo lavorati . Si fa che questi pesci vanno in frega più volte l'anno, ed è noto egualmente, che per essere d'indole quasi nien-

#### arranamentarranament

(a) Cyprinus auratus, piana ani geraina, eaudæ transversa bisurca. Linn. Syst. Nat. T. I.

rte paurofa , fi lasciano avvicinare , e andar fopra i Guriofi, fenza che punto defistano dalle amorose loro funzioni. Il Lettore a quell'ora ha probabilmente intefo il mio pensiero. Io dico adunque che offervando con la dovuta diligenza questi pesci allora quando ci accorgiamo che intenti fono al Javoro della generazione, arriveremmo a conoscere fe voramente fi accoppiano, oppure le lanciano il feme fu l'uova cacciate dalle femmine, ovveramente fe in altro modo fecondanfi. E in evento che la fecondazione fuccedesse fuori del corpo materno, voglio dire per l'innaffio del seme sull'uova, coresto innassionon dovrebbe ficuramente sfuggir l'occhio attento di chi offerva, per effere il loro feme di color bianco, e per fupporli l'acqua sin cui sono i pelci cinesi, di limpidezza dotata. Non m'estendo nell' indicare i mezzi per conoscere, se, e come restano secondate le uova, parendomi che le cole da me esposte su la generazione de nostri amfibi sieno bastanti a renderne istrutto il Lettore ..

#### . CVII.

Quella certezza intorno alla secondazione esteriore che fino al presente non

si è consegnita ne pesci, pare che le secenti Scoperte l'abbiano fatta vedere nell'api . Certamente Te fuffiftono le'ingegnose Osservazioni del Sig. Debraw (a), è forza dire, che l'uova di quefli industriosifimi insetti sieno fecondate dopo che la regina le ha portorite. Si fa ch'ella le depone dentro alle cellette de'favi. L'Inglese Naturalista ha dunque offervato che fe l'uova fieno accompagnate da un liquore bianchiccio, che v'infinuano i mafchi per la parte posteriore del corpo, allora certa cosa è che nascono: ma ove manchi cotal liquore, egli è egualmente certo. che vanno a male. Fece il dotto Autore che un alveare restasse fenza maschi, ossieno suchi, e che ricoverasse soltanto api comuni, congiuntamente alla regina. Questa si scaricò al solito delle uova dentro alle picciole celle; ma sprovvedute essendo del liquore bianchiccio de' maschi, non furono punto prolifiche.

Venne variato l'esperimento nella seguente maniera. Un savo non secondato si divise dal Sign. Debraw in due parti,

connected approved the Children Filolof. Vol. LXVII.

328 ti, l'una delle quali fu rinchiusa sotto una campana di vetro, dentro cui lafciò la regina accompagnata da più api comuni, ma fenza maschi; e quivi le uova non nacquero; ma nacquero bene nell'altra parte del favo riposta sotto altra campana fimile, denero cui, oltre a una regina, e alle api comuni ferrati aveva non so quanti maschi . E la cagione del nascere derivò appunto dal liquore bianchiccio versato da essi maschi dentro a quelle cellette dove & trovavano uova. Che poi tal liquore fia il vero sperma animale non lascia dubitarne la fezione anatomica fatta dall' inglese Osservatore ne' maschi, dentro a' quali ha trovato esso liquore in que' vasi per l'appunto, che a giudizio di tutti sono destinati a contenere il seme.

Da tutto questo egli è adunque patente l'abbagliamento di due fommi Naturalisti, che scritto hanno sì bene full'argomento dell'api, voglio dire lo Swammerdamio, e il Reaumur, il primo de'quali penfava che gli aliti de' maschi assorbiti dalla regina bastassero a fecondare le nova ; e il fecondo voleva che questi insetti fi perpetuaffere per verace accoppiamento, indotto a ciò pensare da ingannatrici apparenze. Resta altresì in luminosa maniera veri-

Ecato il sospetto del celebre Maraldi, quando nelle sue osservazioni sulle appopinò che la secondazione dell'uova si conseguisse dappoichè erano uscite dalla femmina, e ciò mediante la sopra indicata bianchiccia materia, quantunque poi non prendesse cura di cercare

più oltre.

Unendo in pochi tratti quanto è fiato diffefamente da noi detto fu la fecondazione efferiore, fi raccoglie effer
pochifimi gli animali, ne quali finora
fiam certi che questa fuccede, e si vuol
dire alcune specie di rospi, e di rane,
e le api. E però presumibile che l'industria di chi osserva ne accresca il numero, con l'esempio di tante altre naturali scoperte essessa ana moltitudine di Soggetti, quantunque da principio non sembrasser ristrette, che a un solo,

# 6. CVIII.

Decima. La fecondazione nelle falanedre è accompagnata da circostanze, che per non esfer comuni agli altri animali, son si voglion passare fenza ri fessione. I priccioli fetti (giacche quecorpresili allungati che si credevano sosa non sono che le falamandrine non annora sviluppate , (§. LXXXVII.)

non restano secondati tuttavia dopo l'esfere usciti dal corpo della madre, quando tuttavia vi restavano dentro. Qui però il maschio non introduce dentro di lei quella parte, che caratterizza il suo sesso; che anzi di essa ne è privo. Ma nell'acqua fancia lo sperma, che ben presto s'infinua nel sesso della femmina disposta a riceverlo, e per tal modo succede la fecondazione. Ma quì è da notarsi un'altra singolarità. A comune fentimento de migliori Anatomici, e Fisiologi la fecondazione negli animali succede nelle ovaje. Nelle salamandre non già . Il liquido seminale presentatosi all'imboccatura inferiore degli ovidutti refta impofibilitato ad andare più avanti, per venirgli contesa la strada dai feti occupanti più, o meno la cavità degli ovidutti, i quali feti fono d'ordinario più fitti dove il seme dee fare i primi passi. Cotal li-quore è adunque forzato ad arrestarsi. col bagnare que'feti, che sono più vicini ad uscire . La secondazione adunque succede soltanto in esti : e siccome all'uscire dei fecondati ne sottentrano altri non fecondati , che da nuovi spruzzi di seme restano bagnati, così si hanno altre e poi altre secondazioni , finattantoche in tutti rimanga compiuta cost fatta operazione. SupponGenerazione ec. 331
go che il Lettore abbia prefenti i paragrifi LXXXI. LXXXII. LXXXII.
LXXXIV. LXXXV., a' quali fono appoggiati questi miei rifultati.

#### S. CIX.

Undecima . Quantunque la presente Difsertazione abbia per oggetto primario la Generazione, pure fino ad ora-non fi è questa considerata, che in pochi animali, vale a dire in que'diversi amfibj , de' quali mi era prefifso di adom. brare la Storia. Presentemente cade il destro di allargare le idee mettendo in opera i dati fin quì fornitimi dall'esperienza, de'quali mi varrò come di fieuri principi per non errare ne'fisici intralciati sentieri. Ma prima di far quefo, conviene dare un cenno dei più famosi Sistemi intorno alla Generazione degli animali. Questi ridurre si possono a due ; l'uno che tenta di meccanicamente spiegare la formazione degli Esferi animati; l'altro che li suppone già fatti, e preefistenti, volendo che nell' atto della fecondazione non facciano altro che svilupparsi di più , e rendersi visibili. Sebbene questo secondo Sistema. ha dato occasione a due diversi Partiti ... essendo d'avviso alcuni Naturalisti che 332

gli Eiseri animati preesistano nella madre, ed altri che preefistan nel padre. Ognun sa come il primo Sistema, che porta il nome di Epigenes, e che è antichissimo, si sia sforzato a questi ultimi tempi di metterlo in voga l'eloquentissimo Sign. di Buffon con le sue famose Molecole organiche. Ma tutti fanno egualmente le opposizioni fortisfime, che ha incontrato questo Sistema. Viene esso validamente confutato dal grande Hallero, non solamente nella sua Fisiologia, ma anche in un Libro a parte, intitolato : Reflexions fur le Système de la Generation de Mr. de Buffon. Ne sono men forti le ragioni, che muove contro di lui l'illustre Sig. Bonnet ne'fuoi Corpi Organizzati . Dal vedere però che gli Argomenti sì halleriani, che bonnetiani, quantunque validiffimi, non sono diretti, in quantoche non entrano ad esaminare, se suffistano o no le pretese molecole organiche', che fono la base dell' edifizio eretto dal Buffon , pensai necessario l' entrare io in questa difamina, e scoprii fuccedere a questo suo Sistema su la Generazione, quanto è fucceduto ad altre sue favorite Ipotesi, cioè a dire tutto esser lavoro della fervida sua immaginazione, che sa dipinger le cose in

maniera da far comparir le ombre achi non vede più in là, per cosa salda. Mi lusingo che i miei Opuscoli di Fisica Animale, e Vegetabile provino la verità di

quanto io dico.

Le mie Osfervazioni su i nostri amfibj fono un altro argomento invittissimo contro il Naturalista francese. Vuoie egli che il feto negli animali non esista prima della secondazione, ma bensì che si formi nell' atto che questa si ha in quanto che allora le molecole organiche, che sono secondo lui quasi che il fiore del feme del maschio, e della femmina, fi raccolgono nell' utero, fi combinano insieme, ed in forza di certi rapporti si modellano in un corpo organizzato. Ma perappunto le mie Offervazioni fu le rane, i rospi, e le salamandre fono diametralmente opposte a questa inventata Teoria. Conciossia. che rimane dimostrato, che i seti esistono nelle femmine di questi animali prima della fecondazione, e ci efistono già da lunghissimo tempo. Tutto questo evidentemente apparisce dai paragrafi XVIII. XIX. XXX. LIV. LV. LVI. LVII. IXXII. XCI, si quali rimetto il Lettore. Che se questo succede in cotesti amfibj, è più che probabile, che succeda non meno negli altri animali.

Vero è che gli offervati da me sono tutti di sangue freddo; e che ciò potrebbe far dubitare, se sia per avvenire lo stesso anche nei caldi. Ma sembrami, che ogni dubbietà resti tolta subito che anche in questi ultimi animali vi sieno fatti confimili. Parlo della luminofa Scoperta dell'Haller, il quale ha fatto vedere che il pulcino negli uccelli efiste nelle femmine prima che abbiano usato col maschio. Per esser notissima la Scoperta, stimo inutile quì particolarizzarla. Se adunque e nella classe degli animali freddi, ed in quella de' caldi ci sono esempi, che dimostrano preesistere il feto alla fecondazione, io non veggo perchè non fi debba dire lo stesso del restante degli animali. Almeno finchè non vi sieno fatti in contrario, abbiamo tutto il diritto di crederlo. I

### o. CX.

Ma queste osservazioni ci portano ad altre conseguenze, Detto abbiamo, che que' Naturalisti, che abbracciano il Sistema della preesistenza dei seti, sono divisi in due Partiti, volendo altri che esistano nella madre, ed altri nel padre ( . CIX. ) . E fi fa che i feti per questi ultimi non sono che que' vermetDigestione. 335

ti che guizzan nei seme, e che nell'accoppiamento tragittano dal maschio alla femmina. Per le cose da me osservate ognun può vedere la falsità di questa Opinione. Disti al paragrafo VIII. che nella rana verde acquajuola allorchè i corpicciuoli oviformi, offieno i feti maturi, fon già calati nell' utero, l'ovaja ne conserva altri più piccioli ; e questi fervono poi alla propagazion della specie per l'anno avvenire. E una cosa analoga è stata avvertita ai paragrafi. LXVI., e LXXXV. nel rospo terrefire putente, e nelle falamandre acquajuole. Qui aggiugnerò di avere scoperto il medefimo nell'altre guife di amfibj da me sperimentate nel presente Opufcolo coficche dir possiamo con sicurezza, che per lo meno un anno prima che tutti questi animali si cerchino per la generazione, i piccioli feti annidano già dentro all'ovaja delle femmine. Tanto egli è lungi, che nell'atto della fecondazione fieno essi passati cotesti feti alle femmine per l'opera de' maschi.

Quì però convienmi rispondere a una domanda che mi potrebbe effer fatta . Per le Osservazioni de' Naturalisti egli è certo che coteste diverse fatte di amfibj cominciano a dar opera alla generazione nel fecondo anno da che fon

336 Della

nate. Ed è molto probabile che continuino a farlo finche vivono, cioè per una serie d'anni non così breve; sapendosi almeno per attestazione del Roesel esser decenne, e più lunga ancora l'età delle rane: ed è affai verifimile che le si accosti di molto quella de'rospi. Suppongasi adunque che per nove anni seguiti propaghino la specie cotesti amsibi. Le femmine si sgraveranno adunque di nove ordini di feti. Ma esaminando esse femmine nel primo anno del lor nascimento non vi si trovano i feti dentro all' ovaja, ma foltanto ciò fuccede nel fecondo anno, feorgendovisi allora un doppio ordine di feti, cioè a dire i già maturi, e che sono per nascere in quell'anno medefimo, e gli acerbi, che verranno a luce nell' anno avvenire . Dentro al qual' anno solamente apparisce nell'ovaja il terzo ordine di feti, e nel quarto anno fa la sua comparsa il quarto, e così dicasi degli altri ordini, appalesandosene un novello foltanto per ciascun anno. Mi si potrebbe domandare per tanto, se questi ordini di feti che nel secondo anno, e nei suffeguenti fi danno a vedere dentro all' ovaja, ci preesistevano già, ma sotto forma invisibile, cosicche fatt' altro non abbiano, che fvolgersi di più e rendersi col

tempo visibili; o più veramente se mano mano si son formati, generandosene annualmente un ordin novello.

Non avrei però difficoltà di rispondere, che siccome a noi non costa che veramente fi dieno coteste formazioni di Esferi organici nei due Regni , Vegetabile, ed Animale, malgrado tutti gli sforzi degli Epigenesisti moderni : e d'altronde, che siccome piena è la Natura di questi sviluppi organici, come hanno fatto vedere i più solenni Filofofi, e più pefati del Secol nostro, così è naturalissimo il pensare che anche quegli ordini di feti che annualmente compariscono nelle ovaje, non sien già esti successivamente formati , ma che a principio coesistessero con la madre sviluppatifi foltanto in progresso, e rendutili vilibili pe'nuovi tuchi nutritivi dalla madre stessa somministrati. Quella presenza di ordini successivi di feti che fassi conspicua nelle ovaje de'nostri amfibj, si manisesta per egual modo ne'loro arti. I girini delle rane, e de'rospi erano a principio sforniti di gambe. Queste non si manifestano se non se quando fon già vicini a pigliar le divise caratteristiche della specie . Direm noi dunque che coteste membra non ci efistevano già, ma che si son formate · Tomo II.

quando i girini eran gia presso alla lor metamorfoli? O non è egli infinitamente più filosofico il dire, che cotaimembra coefistito abbiano co girini, e che in tanto ne'primi tempi non apparivano, in quanto che per l'estrema lor picciolezza non cadevano fotto il fenfo dell'occhio? E se ciò a tutta ragione si vuol pensare degli arti di questi amfibj, perche non dobbiam pensarlo egualmente dei loro feti?

## S. CXI.

Duodecima. Singolare, e per quanto ro giudico, nuovo e il pensamento del Sig. Gautier parigino intorno alla generazione delle Rane, cui se lasciassi di riferire, crederei di far torto a quella sincerità ch'esser deve inseparabile dal Filosofo. In un suo Libro adunque che porta il titolo : Observations sur l'Hifloire naturelle, sur la Physique, Oc., dopo di aver parlato di certi piccioli vermini, da lui veduti dentro a una vescica rinchiusa nell'abdome de maschi, foggiugne effer questi i veraci artefici della generazione. Troppo importa ch' io riferisca le sue parole: La grenouille male monte, & fortement attachée sur a femelle attend les inflans que les

Generazione ec. ocufs s'ecoulent de la femelle : il. jette alors ses embrions tels que je les ai aperçus, ils s'attachent aux oeufs , in s'en nourriffent pendant quelques jours jusqu' d ce qu' ils soient en état de se nourrir d'alimens plus grossiers. Ces embrions conservent la même figure qu' ils avoient dans la veficule du pere, pendant l'espace d'environ un mois, temps au quel ils quittent cette figure, com. me font les vers à soye dans le cocon. Ils developpent leurs pattes posterieures qu'ils écartent enfin : ce font fes pattes qui unies dans l'embrion, forment la queue du tetard embrion de la

Essendo il Libro uscitto fino dall'anno 1712, io ho avuto tutta la comodina di di diaminare l'asservita Scoperta. Il primo mio divisamento e stato quello di ricercare dentro all'abdomede ranocchi la vescica racchiudente i piccioli vermi; cui non ho penato a rinvenire, per esser l'uvinaria, come appunto si raccoglie dalla descrizione datane dall'Autore; e in essa vi ho pur trovacoglia avvisati vermetti, della grossezza circa d'un filo di refe, bianco giallicci, non anulati, della lunghezza d'una linea, e mezzo, dotati di un movimento quafi continuo, e per lo più con una lora per servici della continuo, e per lo più con una lora per servicio della continuo, e per lo più con una lora e servici della continuo, e per lo più con una lora e servici della continuo, e servici della continuo della continuo della continuo e servici della

grenouille.

estremità appiccati alle interne paretidi detta vescica. Quanto adunque a questa parte del Trovato del Sign. Gautier, io fono d'accordo con lui, ma non posso mica esserlo nell'altra, in cui vorrebbe che cotesti vermini fossero i feti ranini; e ciò ( oltre a quanto e stato fin qui detto ) per le seguenti ragioni, ch'io reputo dimostrative. Primo tai vermini fi trovano egualmente nella vescica urinaria delle femmine quando non dovrebbero efistere che ne maschi, se fosser quali vengono predicati dal Naturalista francese. Secondo nella immensa copia de'ranocchi da me aperti durante l'accoppiamento, ho veduto effere ben lungi dal trovarsi nella vescica urinaria di tutti cotesta generazione di vermi. Terzo in ciascuno di que' ranocchi accoppiati ove fi trovano, quasi mai non aggiungono al numero di venti, quando i feti di ciascheduna femmina per le Offervazioni dello Swammerdamio, e mie, fi accostano al migliajo, e talvolta anche lo superano. Quarto feguita la fecondazione il maschio dovrebbe restarne senza; eppure io non mi sono mai accorto che il confueto numero sia punto calato. Quinto rimanendo effi vermi, a detta dell' Au-

tore, attaccati alle credute uova rani-

ne, e di esse per alcuni giorni nutrendosi, io a par di lui doveva vederli, massimamente per essere discernibili all' occhio nudo: ma io posto assicurare, che malgrado tutte le mie diligenze nell' esaminare sì esternamente, che internamente le così nominate uova, non vi ho mai discoperto ne vestigio ne ombra di così fatti viventi. Una sesta prova che essi non concorrono punto alla generazione, evidentemente io la traggo dalle fecondazioni artificiali, di cui parlerd nell'entrante Differtazione, da me ottenute coll'aspergere i feti ranini estratti dalle femmine con losperma de' maschi, non oftante che questo sperma andasse talvolta privo, anche a giudizio del Microscopio, di qualunque vivente. In forza di quelle incontrastabili prove io non posso che rigettar pienamente il pretelo Scoprimento del Sig. Gautier. Io non ardiro pronunciare, che quello sia stato un suo fingimento. Voglio piuttosto pensare, che qualche fallace apparenza lo abbia indotto in errore, per la poca perizia, ch'ei mo-fira nell'offervar le rane di cui ragiona, e nel conoscerne le interne parti, quantunque coteste Offervazioni fosfero delle più ovvie, e più facili. E nel vero che la cosa non vada diversamente, Р

credo che il Lettore Naturalidia se ne sarà accorto dal paragrafo sopraccitato del Sig. Gautier sul finir del quale ei racconta come un satto che le gambe posteriori del girino allovchè sono unite jormano la coda di quesso animale;

Baja che avanza in ver quante novelle, Quante mai diser savole, o carote Stando al soco a filar le Vecchierelle.

E volendoci noi prender la briga di profeguir la lettura del fuo libro, troveremo che le rane femmine non hanno utero; che la lingua loro è attaccata al margine anteriore del palato; che i teflicoli de'ranocchi sono i reni, e molti altri confimili errori da non commettersi neppure dai primi principianti in Notomia comparata. Quindi non è maraviglia, fe di lui fi fa beffe il chiarissimo Sig. Roesel, che non ha difficoltà di conchiudere : Non Jolum itaque afferere audeo , parum in notomia ranarum profecife Gautierium, fed addere etiam non ambigo ipfas ranas eundem vix babere cognitas (a). E ficcome il Naturalista parigino nel far pa-

TOURSE CONTRACTOR OF THE STATE 
(a) L. c,

lese al Pubblico quel suo supposto Trovato, ha la modessia di dire che seriuficio sosse a Pitagora d'incontrarne un simile, sacrificata avrebbe una novella Ecatombe agli Dii, così il Naturalista tedesco considentemente gli risponde in quel cambio: Ego vero crediderim, si fieri posset ut Gantierius Pythagore, que invenerii, enarraret, bunc ipsi non silentium biennii, vel quinquennii, quod Discipulis suis imponere solebat, sed perpetuum ese injundurum (a).

## CAPITOLO VII.

Disamina di alcune recenti Opposizioni fatte al Sistema della Preesssenza dei fett nelle semmine.

# & CXI.

A Utore di queste Opposizioni è il Sig. Dott. Pirri, chiarissimo Medico, e Filosofo romano, il quale ad un sensato suo Opuscolo da lui recentemente pubblicato su la Teoria della Putredine, in cui dichiarassi Partigiano P

strongstroppopper

(a) Ibidem.

del Sistema della generazione del Conte di Buffon, fa precedere alcune Confide. razioni sopra la riproduzione dei Corpi organizzati , nelle quali cerca d'indebolire gli argomenti più forti a favore della preefistenza dei Germi. Quivi adunque primamente reca in mezzo, ed impugna i due fatti , l' uno scoperto dall'Haller nel pulcino ( 6. CIX.'), l' altro da me nelle rane, di cui diedi il primo cenno nel mio Prodromo fu le Riproduzioni Animali . Entriam brevemente a parlare dell'uno, e dell'altro cominciando dal mio. = Dal dotto Na-, turalista il Sig. Abbate Spallanzani ,, ( così dice egli pag. 7. l. c.), nome " oramai carissimo alla nostra Italia , , fiamo stati inoltre informati di un , fatto niente meno degli esposti inte-, restante, e valevole in apparenza a , confermare la Palingenessa, o Prec-, fiftenza dei Germi nelle nova mater-, ne, come altresi I ufficio ben limitae , to del maschio nella sua riproduzio-, ne. Aspettò questi il momento, nel , quale alle ranocchie fi estraggono, e ,, si fecondano le uova dai maschi . Uc-, cife in queste circostanze le madri, e col foccorfo del microfcopio, con , quello strumento cioè che non una ola volta ha fatto illusione ai nostri " fen-

" fenfi, ed alla nostra ragione, trovò , essere le uova tanto partorite , e fa-, condate, quanto le altre non fecou-, date , ed efiftenti ancora nell'utero , loro, le trovò ( io diceva ) piene , tutte ugualmente di un girino ripie-, gato colla coda fu la fua testa, e di-Ringuibile al suo color nereggiante: , fe non che le fecondate lo mostrava-, no già vivo, ed in moto, le infecon-, de immobile , ed in un profondo lea targo . Mi è convenuto trascrivere le parole stesse del Sig. Pirri , per non accordarsi gran fatto con quanto io dico nel Prodromo, ove sta esposto il menzionato mio Scoprimento. E perche il Lettore resti persuaso di quanto io afferisco, mi permetterà che dopo di aver riferite le parole del Medico romano, riferisca le mie. Da me provatafi la perfetta fomiglianza tra le nova ranine fecondate, e le non fecondate, e da me mostratos come quest'ultime non nascono, soggiungo (pag. 51.) = , ma la faccenda va affai diversamente nell'uova feconde. Di ritonde che , fono fi allungano, fulle prime fenza , crescer di mole , ma in seguito am-, pliandofi visibilmente . La superficie dell'emisfero bianchiccio leggermente fi offusca, e ben presto full'altra dell' emis-Ps

memisfero nerigno comparifce un fol-, chetto longitudinale terminato da due , rifalti, che fi diftendono a linea ret-,, ta ful maggior diametro dell' uovo allungato . A proporzione del fuo ins grandimento fi dilata la membrana , interiore, ed acquifta maggior copia ,, di liquido. Il picciol folco, e i ri-" salti viemmaggiormente si allungano, " e poco apprefio scappano fuori da un , lato dell' uovo, il quale si manifesta , ancora fotto la forma di un globet-, to allungato, ma avente allora in un 3, lato dell'allungamento una specie di " picciuolo offia appendicetta . Intanto , la parte opposta, cioè che corrispon-, de all'emisfero foscamente bianchic-, cio, e che ritiene lo fteffo cotore, " fi fa alquanto gonfia , l'altra dov' è , l'emisfero nericcio s'incurva, e l'ap-" pendicetta fi aumenta in lunghezza, s, e allora fi vede , ma più ancora in ,, progresso di tempo , che questa ap-35 pendicetta non è altro che la coda , del girino; l'incurvatura, dov' era l' , emisfero nericcio, la fchiena di 'lui; " e il gonfio della parte opposta, il , fuo ventre . E in effetto la par-,, te opposta alla coda veste allora le non dubbie fembianze della tefta andel girino, e già nella parte anterio-

,, re di lei si ravvisa la forma degli oc-", chi, quantunque ancor chiusi: si scorgono le due prominenze, offia bot-, toncini, di che fi ferve per attaccar-, fi si corpi , eziandio lifci , stancoche ,, sia di nuotare; un principio di aper-, tura di bocca, e per fino le due bran-, chie, in cui scorre il sangue ad oc-, chi veggenti.

, Non è però che in que primi tem-, pi dia ancora il girino verun senti-, mento di vita nell'agitarfi , e con-, torcersi , se si tormenti con ago, o ., d'improvviso si esponga ai raggi del ", fole , raccolti eziandio nel foco di

,, qualche lente, alle quali impressioni " fi rifente dappoi .....

, Tali fono i fenomeni, che acca-", dono gradatamente nell'uova già fe-,, condate, dai quali ognun vede, che ,, queste non sono, come si le creduto ,, fino al presente, le uova, dalle qua-", li nasce il girino, ma bensì i girini

, medesimi in loro stessi concentrati. " e riftretti.

, Rimane adunque pienamente pro-" vato che i girini preesistono alla fe-,, condazione, la quale interessantissima ,, verità piacemi di dimostrare per mag-,, gior chiarezza a questo modo. Le

,, uo-. P 6

n uova non fecondate non differiscono. , ne punto, ne poco dalle fecondate: ma le fecondate null'altro fono che n i girini in lor medefimi concentrati, , e ristretti: dunque i girini delle rane preesistono alla fecondazione, e perciò non abbisognano per ilvilup-, parsi che del liquido secondatore del maschio = .

Confrontando questo mio passo con quello del Sig. Pirri, è facile 'il conofeere che quando ha voluto darne un corto compendio non aveva fott'occhi il mio Prodromo . Primieramente ei comincia dall'appormi una cosa che non fusifie ( non so se per disporre i Lettori a diffidare della mia Scoperta ) afferendo ch' io abbia fatto uso del microscopio, di quello strumento cioè che non una fola volta ba fatto illufione ai nofiri fenfi , ed alla nofira ragione; conciofiache quivi io non parlo mai ditale strumento ( a riferva del luogo dove dico di avere esaminate alla lente le interne particolette dell'uovo ); e intanto io non ne parlo, in quanto che non me ne sono servito, non avendone effettivamente avuto bisogno, per la sufficiente grandezza delle uova ranine. che concede all'Offervatore l'esplorarle

come conviene senza armar l'occhio di lente. Per altro quand'anche fossi ricorso a un tal mezzo, vorrei lufingarmi che non vi farebbe stato quel pericolo, di che teme il dotto Medico romano. Vero è che talvolta il microscopio è stato sorgente di errori, o per la poca bontà di tal macchinetta, o per inesperienza di chi la maneggiava. Ma èvero egualmente che tolti di mezzo quefti due difetti , la medefima ha arricchita, e tuttogiorno arricchisce di utilissime Scoperte la Storia naturale, e la Fisica; e cotal verità è a tutti si nota, sì manifesta, che chi volesse metterla in dubbio darebbe a vedere d'effer mancante del fenso comune. -

Dice in secondo luogo il Sig. Pirri, eh'io trovai essere le uova ( delle ranocchie ) tanto partorite, e secondate, quanto le altre non secondate, ed esgenti ancora nell'utero loro, piene tut-

se egualmente di un girino.

Queste parole esprimono la mia Scoperta in un senso assatto diversoda quello, con cui io l'ho enunciata. lo adunque non ho mai detto di aver trovato, che i girini esistono nell'uova si secondate, che non secondate; ma che tanto le une, quanto le altre non soao, che gli stessi girini . L'espressiona dei del Sig. Pirri suppone le uova, e la mia interamente le esclude.

In terzo luogo il girino da me scoperto era, per detto del nominato Scrittore, ripiegato colla coda fulla itefta, e distinguibile al suo color nereggiante.

Quanto al colore, non dice il mio Prodromo che sia precisamente nereggiante, ma che una metà offia un emisfero del tondeggiante girino, è nerigno, l'altro è foscamente bianchiccio. Ma fe quella parte della citata espressione che riguarda il colore è poco efatta, molto meno lo è l'altra che concerne la polizion della coda in questo animaletto , non effendomi mai fognato di dire, che cotesta è ripiegata fu la testa, ma che apparisce a guisa di appendicetta, e che al crescere del girino si accresce ella pure in lunghezza. E questo ha luogo ne girini fecondati, non già nei non fecondati, poiche questi non hanno coda , quantunque il Sig, Pirri faccia credere al Lettore, ch'io l'abbia attribuita anche ad effi .

In quarto luogo fu da me trovato questo divario ( così termina egli il breve Estratto della mia Scoperta ), che le uova fecondate mostravano il girino gia vivo, ed in moto, le infeconde immobile, ed in un profondo letargo.

Ter-

Termino io pure le brevi mie rifletfioni a questo Estratto coll' avvertire,
ch'io non ho mai fatto parola di prostondo letargo ne girini non secondati,
e che ne secondati stanto è lungi che
ne primi tempi del loro manisfestari io
gli abbia veduti in moto, che anzi narro espressamente il contrario. Si prenda la pena il Lettore di rileggere il
passo soprato del mio Prodromo, ce
troverà che giustifica senza replica queste mie Riflessioni.

# 9. CXII.

Ragion vuole che ora entriamo ra discutere le Opposizioni del Sig. Pirri. Queste quantunque sieno diverse , le principali però ridurre si possono a due, l' una delle quali è la seguente . La mia scoperta fu la preefistenza de girini alla fecondazione ripola fopra d'un fat-'to, ch' io supponeva certo , perche autoriazato dalle Offervazioni del fommo Naturalista Swammerdamio, e questo è che la fecondazione inelle rane non fi ha dentro dell'utero, ma fuori, in quanto che l'uova di mano in mano ch'escon dall ano, si secondano dal seme maschile. Questa supposizione viene sparsa di dubbi dal romano Naturalista, appoggiato a quanto dice in tal proposito il Reesel. Giova sentirlo lui stesso . = ,, D'altronde chi ci assicura , che gli uovi delle ranocchie restino fecondati quando fon partoriti, fe lo fleffo Sig. Roefel ne confessal incer-" tezza per aver veduto quell'instanta-" neo congiungimento de due festi, pel , quale può credersi , che lo sperma maschile sia dentro l'utero della semmina ricevuto? = ( pag. 15. ) Rispondo però al dotto Oppositore che quando componeva il mio Prodromo non mi erano ignote le incertezze del Roesel; ma vedeva che in buona logica non isnervavano punto la forza del fatto in contrario, per effer questo politivo; e prima di me lo aveva conosciuto il Roesel medesimo, il quale nel tempo che favella di quella momentanea congiunzione, non mette punto in dubbio il fatto dello Swammerdamio, il qual fatto non doveva ignorarfi dal Sig. Pirri. Ma vi è dipiù. Non dolamente ei non dubita dell' offervato dall' olandele Scrittore, ma in altro luogo della stessa Opera in maraviglioso modo lo conferma; e voglio dire là dove favella della generazione della rana verde; dicendo ivi in termini formali, che il maschio spruzza del proprie

Generazione ec. prio seme le uova, allorché per l'ano vengono mandate fuori dalla femmina: = Simulac autem fæmella ova sua per anum emittit , masculus eadem suo conspergit semine; id quod ipse 'domimeæ non folum vidi, fed iteratisetiam vicibus fieri non fine admiratione obfervavi = (a) . E per rendere più fen. fibile questa secondazione fuori del corpo materno rappresenta co naturali colori la rana maschio cavalcante la semmina, le uova che escon da lei, e il feme maschile che attualmente le irrora, come apparisce dalla figura 2. Tav. XIII. Chi però non si sarebbe aspettato dall' ingenuità del mio Avversario, che diffimulato non avesse questa importantissima Offervazione ? O piuttosto chi non avrebbe creduto, che in forza di lei risparmiato avesse quella fua Opposizione? Del rimanente se restata fosse nel di lui animo qualche perplessità interno alla fecondazione esteriore in questi Animali, io mi lusingo che cesserà del tutto, ogni qualvolta vorrà prendersi la pena di leggere i primi quattro Capitoli di questa Differtazione.

6. CXIII.

(a) Hift. nat. Ran. p. 56.

## 6. CXIII.

Facciam passaggio all' altra Obbiezione, consistente nel redarguirmi d'un paralogismo da me commesso nell'esporre la da me più volte menzionata Scoperta . Quivi parlando della preesistenza del girino alla fecondazione, per la parola Girino io fottintendo l'embrione della rana, offia la rana picciolissima, mascherata sotto l'apparenza del girino; la qual cosa dispiace al Sig. Pirri, volente che il girino, e la rana sieno due animali diversi . E però ei conchiude: = " L'ufare di questo fatto come " d'un vittoriolo argomento contro dela Epigenefi egli è l'effetto d'una fallacia sfuggita all'ingegno per altro , perspicacissimo del Sig. Spallanzani.. , Confifte questo nell' aver confusa l' apparenza del girino coll' altra propria della ranocchia, ed aver preso equivoco in credere, che il girino , e la ranocchia non costituissero che un folo e medefimo oggetto = .. ( p. 14. )

Se debbo confessala con amica ingenuità, io avrei dubitato che per la pochezza de miei talenti quel mio Libro su le Riproduzioni animali potesse esselog-

Toggetto a fallacie, ma non mai a quella, che dall'erudito Avversario mi viene obbiettata . Il motivo di mia confidenza si appoggiava all'autorità degli Swammerdami, dei Vallisnieri, dei Roefel, e di tanti altri, che trattato hanno magistralmente delle rane, i quali tutti fi accordano in questo, effere il girino, e la rana uno stesso animale . E' noto a tutti, che molti Insetti pasfano per tre flati diversi, cioè per quello di verme, di ninfa, e di animale volante . Ed è egualmente cognito a chi ha qualche perizia delle cose naturali , che questi tre stati non costituifcono tre diversi animali, ma che lo stesso animale veste tre diverse sembianze, fecondo che apparifce fotto forma di verme, di ninfa, di volante : cosicche quest'ultimo esisteva già sotto gl' invogli del verme, e della ninfa, firigato da quali esce fuora pienamente sviluppato, e compiuto. Il girino, offervante lo Swammerdamio, ha quell. relazione alla rana, che la minfa ha all' infetto volante. Imperocche ficcome fotto a quella buccia o scorza che chiamafi ninfa e flato da lui ritrovato l' insetto volante, così sotto alle divise del girino ha egli scoperto la picciolissima rana. Solamente così quello, co356

me questa colà dentro si vanno maturando, finche giunti a proporzionata perfezione gittano le vecchie spoglie, e manifestano la propria specie. In virtu adunque di queste Offervazioni io aveva tutto il fondamento di supporre, che il girino, e la rana fossero una stessiffima cofa; e però questo a me avrebbe potuto bastare per far risposta all' Op. posizione del Sig. Pirri ; tanto più che la mia supposizione era appoggiata a sicure Osfervazioni, e la contraria era gratuita . Tuttavia per la fincera fima, che professo all'egregio Medico romano, d'altronde vantaggiosamente conosciuto per altre sue. Opere pubblicate, e insieme per avverar maggiormente un fatto di tanta importanza, mi determinai di discendere io stesso ad un esame più particolarizzato, e più rigoroso di quello che era flato instituito dallo Swammerdamio fulla medefimezza del girino, e della rana. A provar quelta fenza replica egli è d'uopo il far vedere che quell'interiore firuttura di parti , quell'organizzazione che fi trova dentro al girino, continua ad effere la medesima, allorche assume le fattezze di rana. Se in entrambi risegga il medesimo Sistema di arterie, di vene, di nervi, di mulcoli, fe il cuore, il fega-

to, i polmoni, e il restante dei visceri seno gli stesi, lo stesso il celebro, e la spinale midolla, se in sine e gli organi dei sensi, e la disposizione dell'ossa non diversischi punto, non v'ha dubbio alcuno che non due saranno gli animali, ma un solo.

## g. CXIV.

Intrapresi questa disamina poco dopo che mi venne alle mani il Libro del Sig. Pirri, cioè a dire la primavera del 1777., stagione opportunissima per simili Osservazioni , che furono da me fatte nella rana verde acquajuola , di cui favello nel Capitolo primo. Io qui per offervare la maggiore brevità possibile, non fard che accennare i risultati, o piuttosto la loro somma, cominciando dal tempo, che si possono internamente esaminare i girini, e giungendo fino a quello, in cui hanno già af-funta la figura di rana. Nel ventesimo sesto giorno, da che i girini eran nati, trapelavano attraverso gl' integumenti dell'abdome gl'intestini ritorti a spira, e le battute del cuore erano fensibiliffime alla regione del torace. Aperte queste due cavità , gl'intestini mostravano il loro melenterio, per la sottigliez-

gliezza, e facilità nel romperlo paragonabile a una tela di ragno, sul quale serpeggiavano esilissimi filetti rossigni, che guardati alla lente si scorgevano esfere le arterie, e le vene. I reni, i due vescicolari polmoni, e il segato sono allora visibilissimi, e attaccata a quest' ultimo vilcere apparisce la vescichetta del fiele, ma piena d'un trasparente liquore, e niente amaro. Al cuore fatto a cono, e provveduto di orecchietta, e ventricolo, si attacca verso la parte del capo il bulbo dell'aorta dividentesi in due rami, che s'impiantano nella muscolatura del petto. E' visibile altresì l'aorta descendente, e la vena cava, ficcome il principio de'rami dell'una . e dell'altra. Le vertebre della schiena, e de'lombi, come pure il cranio, quasi nulla hanno di consistenza ossea, e la midolla, e il cervello che ferrano, raffomigliano a una gelatina. Gelatinofi egualmente si osservano i nervi serpeggianti nel corpo, tra' quali fi rendono assai distinguibili quelli che scappano dalle vertebre dorfali . Sono patenti esternamente i due fori delle narici, e 1º iride dell'occhio è di un bel giallo dorato. Levato questo dalla sua cassa, ed aperto, oltre al corpo vitreo, eall'umor acqueo, apparisce la lente cristallina .

dotata già di lodevole confissenza, e affai trasparente. Le branchie che ne' girini di minore età si rendon palesi sull' efterno del corpo, non si vedono più adesso che internamente, cioè a dire

sotto la pelle del torace.

Nel giorno trentessmo quinto tutti questi viscri si scorgon gli stessi, se non che acquistata hanno maggior consistenza, e grandezza. Il liquore della borsetta del fiele è anche trasparente, ma al gusto un po'amaro, i vasi arteriosi; e venosi pel rosso men dilavato fi rendono più conoscibili: il cranio, e le vertebre della schiena, e de'lombi cominciano a farsi cartilaginosi, e il cervello, la midolla spinale, e i nervi non sono più tanto gelatinosi.

Nel giorno quarantefimo sesso sopiù sviluppate, e più forti tutte coteste parti; l'amaro della bile chiusa
nella vesciebetta si è satte maggiore; e già cominciano ad apparire i rudimenti delle gambe posteriori. Non è
già che non si manifesti ancora qualche principio delle gambe anteriori,
ma queste restano tuttora inguninate,
ma queste restano tuttora inguninate; o

Solamente dopo altri quindici, o venti giorni ( succedendo ciò più tardi, o più presto ne girini eziandio nati ad un parto ) saltano anche fuori del corpo le gambe anteriori : a riferva però di quello apparimento degli arti , l' organnizzazione ne girini seguita ad esfer la stessa.

Nè varia ella punto, quanto all' escenziale, ne' giorni sufficacenti, cioè quando il girino per le gambe sviluppate, e per la coda che in lui si va accorciando, e perdendo, comincia a

vestire l'apparenza di rana.

La qual apparenza verso gli ottanta giorni, o in quel torno fi rende perfetta, a motivo della antica spoglia che allora se gli cava di dosso. In quel tempo adunque è vera rana non distinguibile dalle adulte, fuor folamente d' ester più picciola. Ma questa rana in ciò che riguarda l'organismo interno io non l'ho trovata diversificare dal girino, continuando ad avere come lui gli Reflissimi organi, e visceri, la stessanumerofa famiglia di arterie, di vene, di nervi, la stessa configurazione di ossa con di più una moltitudine d'altre parti da me offervate, ma quì non descritte , per non effere soverchiamente prolisso. Resta dunque, se Dio miami, per queste mie puove Offervazioni mirabilmente confermata la medefimezza del girino e della rana: e quindi si sa chiachiaro, che il Sig. Pirri nell'impugnare quella mia supposizione, null'altro ha fatto, che impugnare una verità . Che se un resto di affetto per quell'innocente abbagliamento suggerisse al suo-Autore che le branchie, e la coda, onde era fornito il girino non, fi trovano nella rana, e che questa è corredata di quattro gambe, quando il girino ne' primi tempi ne andava fenza, gli richiamerei alla memoria che anche il pulcino nel primo apparire dentro dell'uovo ha la forma di un verme, con grosso capo, e lunga coda : che il fuo cuore in feguito fomiglia a un mezzo anello : che in processo solamente della covatura mette le ali e le gambe; e che allo sbocciar dall'uovo ei perde il cordone obmbelicale (a); eppure con tutta questa apparenza di metamorfosi a nesfuno, per quanto io mi sappia, è mai caduto in mente, che il pulcino nell' uovo, e la gallina fieno due animali diversi . Ma dell' Obbiezione mossa dal chiarissimo Sig. Pirri contro di me sia detto abbastanza.

### CXV.

Paffiamo all'altra, che da lui vien Tom. II. Q fat-TOM TOWN TOWN TOWN TOWN (\*) Hall. Format, du Poul,

fatta contro la Scoperta del Sig. Haller. Siccome io avrei amato sapere quel che ne pensava il sommo Fisiologo bernese, così per l'antica amicizia che pasfava tra lui, e me , io gli trasmisi il Libro del più volte lodato Sig. Pirri : ma gli giunse in circostanze in cui trovavafi troppo aggravato da' fuoi malori ( ai quali di lì a non molto dovette foccombere ), e però in vece discrivermene il suo sentimento, mi rispose con queste tronche parole = Je vous aban-Jonne ce Monsieur Pirri; il est en bonnes mains, vous scaurez assez defendre la bonne cause de la Nature . Il est toujours temeraire d'attaquer des Experiences par des raisonnemens = (a). Incaricava me dunque a rispondere, ed io effettivamente, come per me si poteva, fatto lo avrei, se dal pesar meglio quella Obbiezione, e dal confrontarla con la Scoperta Halleriana, trovato non aveffi , che fe non omettere , poteva almeno per ora fospenderne la risposta, senza, cred'io, che l'Oppositore stesso se ne offendesse . Voglio dunque dire ch'io trovava più confacente alla ragione, e alla verità il pregare questo ingegnoso Fisico a voler rileggere con più

(a) Berne, 5. Novembre 1777.

# Generazione ec. 363

di attenzione detta Scoperta, sembrandomi dall' Estratto che ne dà nel suo Libro, e dalla Risposta che indi ne reca, che scordato siasi di esprimere, e di esaminare più d'una circostanza, che non fi doveva assolutamente tacere. La qual cosa non può meglio apparire, che paragonando le parole di essa Scoperta

con quelle dell' Eftratto.

.. Il rosso dell'uovo " ( così dice l' Haller appoggiato alle sue Osservazioni ful Pulcino, Sezione XIII. p. 187. 188., ) " è una continuazione degl'intestini del , feto: la membrana interna del roffo è continuata con la membrana inter-, na dell'intestino tenue, con la mem-, brana interna dello stomaco, della fa-, ringe, e con la pelle, el'epiderme. , La membrana esterna del rosso è la , membrana esterna dell'intestino; ella ,, è continuata col mesenterio , e col ,, peritoneo L'invoglio, che negli ultimi giorni della covatura copre il " giallo, e la stessa pelle del sero.... « Poi conchiude così . = Se il giallo è " continuato con la pelle , e con l'inn testino del feto, deve avere efistito , con lui: egli è veracemente una par-, te del feto. Ma il giallo ha efistito ,, nel ventre della madre independentemente dall' avvicinamento del ma-" schio:

" schio; dunque il feto deve avervi efi-

" flito egli pure . =

Altrettanto in termini più precisi ripogia, lib. XXIX. Sez. II. — Denique
si directa demonstratio adest, qua ostendas, certe in avibus, pullum in matre fuisse. Pulli enim intestinum constinuatur cum vitelli involucro, &
adeo intestini interior membrana cum
pidermide animali; exterior cum cute; denique cum involucro vitelli
cadem est. —

Le parole del Sign. Pirri fono quefle. Dall'aver provato (l'Haller), che la membrana del roflopressiftente in uovo gallato si trassorma colla incubazione nelle gracili intestina del ppulcino, deduce che questo pressiste doveva assolutamente nell'uovo pri-

", ma ancora d'effer gallato = (a).
Voglio che il chiariffimo Fifico romano decida egli ffeffo fu la fedeltà di quefla Copia ragguagliata al merito dell' Originale. Vero è che a 'queflo fatto egli ne aggiunge un altro dello flesso Haller, che poi cerca di consutare, Ma

TOTATE TOTATE TOTATE TOTAL

(1) L. c. p. 5. 6.

# Generazione ec. 365

Ma è vero non meno che il secondo fatto non reputasi dal suo Autore della forza, nè della persuasione del primo, il quale perciò voleva esser rap-

portato con fedeltà.

Io ben m'avveggo che i rilievi fin quì da me fatti al Sig. Pirri non potranno piacergli, quelli sopra tutto che dimostrano la qualche sua inesattezza nel riferire gli altrui Scoprimenti . Ed io se avelli potuto prescinderne, lo avrei fatto volentieri non meno per la sincerisfima stima che professo al suo merito. che per la qualche amicizia dopo la pubblicazion del suo Libro da me contratta .con lui, mercè la quale ho procurato d'effer feco moderatiffimo , colicche le cole si opponessero ad esso soltanto, non mai le parole. Ma ciò mi era imposibile, volendo entrare in queste materie. Dirò per altro, che quelle mancanze di efattezza io non le crederò mai figliuole della sua volontà, ma bensì un effetto d' irriflessione, o piuttofto di soverchia scarsezza di tempo, la quale non gli ha conceduto l'esaminar le cose come conveniva; confessando egli di fatto di aver composte in pochi giorni le sue Considerazioni sopra la Riproduduzione dei Corpi organizzati, dentro alle quali sono inserite le Opposizioni

366 già ventilate. E però io non posto che rinnovargli le mie premure, acciocche con più ozio, e più riflessione egli esamini que'due Fatti, che provano appartenere i feti per intiero alla madre; pregandolo insieme a volerli unire alle ulteriori prove da me addotte pel medesimo fine così in questa, come nella seguente Dissertazione . Perche poi il Sig. Pirri sia buon Giudice di questi Fatti, la docilità del suo ingegno mi permetterà ch'io gli dica, che sarà ottima cosa che sia Artefice, voglio dire che possegga la difficil Arte di bene offervare, e sperimentare, merce cui gli sarà agevole di convenientemente rifare le mie Osservazioni; e quindi con grande animo, e maggior ficurezza potrà recarne il suo sensato parere.

# 6. CXVI.

Oltre alle due Critiche già discusse, l'una fatta all' Hallero, l'altra a me, il nostro Autore neppur sa approvare le Dottrine sul Sistema degl' Inviluppi del celeberrimo ginevrino Bonnet, non già impugnandole direttamente, ma dichiarando di non restarne persuaso, la qual cosa non mi ha punto sorpreso sì perche ognuno è libero nel pensare, sì perGenerazione ec. 36

chè il Sig. Pirri si dimostra troppo parziale per l'Epigenesi dell'illustre Buffon . . Dirè bensì che mi è stato di non poca forpresa il leggere a pag. 32. delle sue Considerazioni un passo del Filosofo di Ginevra, il quale sembra in contraddizione col fuo Autore, giacche quivi parrebbe che il Sig. Bonnet fosse impugnatore del Sistema degl'Inviluppi. E la sorpresa si è in me accresciuta nel trovare scritto a p. 77. dell' Opuscolo su la Teoria della Putredine che lo sviluppo de' Corpi è per confessione dello stelso Sig. Bonnet un Sistema dedotto da fatti assai equivoci, e da Osservazioni che non conducono direttamente a simili conseguenze. Il perchè fin da quando io lessi per la prima volta l'Opera del Sig. Pirri, non potei trattenermi dallo scriverne a Ginevra a quell'illufire mio Amico, mosso dal defiderio d' intendere da lui stesso, come conciliava queste apparenti contraddizioni . Nel tempo medesimo gl'inviai un brevissimo ristretto di quanto pensava il Sig. Pirri fulla mia Scoperta, e su le Molecule organiche del Conte di Buffon . La Risposta non indugiò a venirmi, e bramato avendo il suo Autore ch'io la rendessi pubblica, la trascrivo qui in copia, re-Q 4

candola letteralmente dal francese idioma nell'italiano.

= Genthod presso Ginevra, 29. Novembre 1777. =

### §. CXVII.

= Mi era ignoto il Libro del Sig. " Pirri, di cui mi recate una breve no-" tizia , che mi forprende affaiffimo. " Come, io vi prego, si è eglitrovato " nel Secolo decimottavo uno Scritto-, re, che ofato abbia fostenere che il "Girino, e la Rana fono due animali " essenzialmente diversi? Questo Scrit-, tore non aveva dunque mai letto " Swammerdamio? Ma fi può egli trattar delle rane fenza aver letto questo , Autore, o per lo meno fenza averlo ,, confultato? Il vostro Compatriotta. l'illustre Vallisnieri, che senza dub-,, bio deve aver veduto, non era egli , bastante a convincerlo della falsità , della fua Opinione? Confesso di non ,, intender nulla in questa afferzione sì Arana del Sig. Pirri . E'molto pro-, babile che qualche segreto interesse , lo abbia indotto in errore. Un opio-, ne tanto fingolare non meritava che . voi

Generazione ec. 369

yoi vi prendeste fastidio alcuno ne " confutarla. Sono più che certo che , flato non vi sarebbe Naturalista at mondo che di buon grado non ve Le

s avelle difpenfato .

" Voi mi fignificate che il Sig. Pirri fi dichiara , che le mie Consideran zioni fopra i Corpi Organizzati nom ,, lo hanno mai persuaso della precsin stenza dei Germi. Non mi stupisco , punto che un Fisico, il qual crede sa che il girino, e la rana fono que animali effenzialmente diversi, non sia n stato soddisfatto dalle mie prove in " favore della preesistenza de'Germi . " Stupirei anzi moltissimo, che un tal " Fisico fosse stato soddisfatto da simi-, li prove.

" Il vostro Epigenelista sembra esser , fatto per forprendere i Natur-tifti , , che non hanno abbastanza riflettuto , fu l'influenza delle Opinioni . Da una parte ei confessa che avete ben , dimostrato, che le molecole organi-, che del Sig. di Buffon sono veraci animaluzzi, e dall'altra sostiene che , efistono ciò non oftante delle vere , Molecole organiche, ma per la loro " picciolezza invisibili all'occhio . Ma ,, fe non ha potuto vederle, come dunque ha potuto afficurarfi di loro efin ftenza? Voi mi dite che secondo lui questa esistenza resta provata dalle confeguenze . Bisognerebbe dunque ch'io conosceffi quelle confeguenze, per giu-, dicare del loro valore. Ma i razioci-, nj di questo Autore non mi portano , a presumere favorevolmente della fua

Logica -

" Un errore di Logica è cosa degnisn fima di perdono: ma non lo è mica 3) nel medefimo grado una mancanza di , efattezza o di fedeltà nelle citazioni 30 degli Autori. Allorchè per combat-33 tere il Sistema degl'Inviluppi il Sig. Pirri mutila un passo de'miei Corpi , Organizzati , procede in un modo, , che fe gli pud legittimamente rim-" proverare, e che da sè folo dubitar , farebbe della bontà della fua Caufa. e giudicar fi dovesse dalla sua con-,, dotta. Mi fone par troppo noti , dice egli , gli Argomenti soliti a proporsi in comprova della possibile tenuità della materia; ne mi sono nascoste quelle geometriche pruove della divisibilità di effa in infinito . Ma fo ancora effer quefle altrettante illufioni , o sorprese che fi vogliono fare al nostre spirite in pregiudizio della nofira ragione , come be on filosofica ingenuità confessato lo flef. fo Sig. Bonnet nell' Articolo 127. delle

# Generazione ec. 371

Jue Confiderazioni sopra i Corpi Orga-n. zati, dove su questo stesso proposito degli Inviluppi si esprime in tal maniera scrivendo. La divisibilità della materia all'infinito, colla quale fi pretenderebbe di softenere questo inviluppo o concentrazione di un germe in un'altro è una verità geometrica, ed un error fisico. Ogni corpo è necessariamente finito : tutte le fue parti fono necefaria. mente determinate. = Chi non crede-37 rebbe al leggere questo squarcio de " miei Corpi Organizzati che combat-, teffi io stesso gl'Inviluppi ? Eppure ", egli è appunto in questo passo mede. ,, simo che procuro di provare la pos-", sibilità dei medesimi . Il Sig. Pirri , per cercar di perfuadere a' fuoi Let-, tori che penso come lui su questo ", Soggetto, flacca con deffrezza quat-, tro righe dal mio Articolo, foppri-, me tutto il resto, e fa applauso alla ,, mia ingenuità filose ca. Mi rincresce , di non potere io altresi fare applan-, fo atla fua; ma il vero è che mi fa , dire precisamente il contrario di ciò che ho cercato di provare . Io aveva ", detto: = L'Ipotesi degli Inviluppi ba la sua probabilità; ma non bisogna supporre un inviluppo all'infinito , la qual sofa farebbe affurda. La divisibilità della materia all'infinito, colla quale fi pretenderebbe di sossenere questo invilup-po, o concentrazione di un germe in un altro, è una verità geometrica , ed un error fifico . Ogni corpo è necessariamente finito: tutte le sue parti sono neceffariamente determinate . = Profeguiva a questo modo 🚍 . Ignoriame assolutamente quali sono gli ultimi termini della divisione della materia; e questa ignoranza si è quella appunto che deve impedirci di riguardare come imposfibile l'inviluppo de germi gli uni dentro agli altri. Non abbiamo che da aprir gli occhi, e far correre i nofiri sguardi attorno di noi per vedere che la materia è flata prodigiosamente divisa . La scala degli Esferi corporei è la scala di questa divisione. Quante volte la pianzina di muffa è ella contenuta nel cedro, l'acaro nell'elefante , la pulce d'acqua nella balena, un granello di arena nel globo della terra, un globetto di luce nel fole ? E' dimofirato che un'oncia d' ero può esser suddivisa dall'arte umana in maniera, che arrivi a formare un filo di 80. in 100. leghe di lunghezza. il Microscopio ci sa vedere degli animali, più migliaja de' quali non eguaghano tutti infieme la groffezza del più picciol grano di polvere . Vi fono cento alGenerazione ec. 373 tre simili Osservazioni, e noi senza più chiameremo assurda la Teoria degl'Inviluppi?

" Ma vi è di più: tornato aveva a , ragionare degl' Inviluppi nella manie-, ra la più diretta nell'Articolo 342.; e trascritto vi avea un lungo pado ,, del dotto Bourguet, per indebolire la , forza de calcoli, onde il celebre Hart-" foeker pretendeva di opprimere l'immaginazione. E come adunque il Sig. Pirri non fi è accorto che una man-, canza di buona fede, sì facile a fco-" prirsi, screditato avrebbe il suo Libro? " Ma io resto anche più sorpreso d' " un altro passo di questo Autore, ove , ardisce di dire in termini espressi, che lo soiluppo de corpi è per confessione del Sig. Bonnet un Siftema dedotto da fatti affai equivoci, e da Offervazioni che non conducono direttamente a fimili conse-guenze. \_ Un'afferzione si precifa, c , insieme sì falsa non saprebbe impor-, re che a coloro che non mi hanno , mai letto ; concioffiache quale fi è quello fra miei Lettori che ignori, che ho sempre riguardata l' Evoluzique ne, o lo sviluppo de Corpi Organizzat come fondato su' fatti i meno equivoci. lopra Offervazioni le più convir Tutti i miei Scritti sono pie i

374 Della Generazione ee.

la Dottrina dell'evoluzione de' Corpi " Organizzati; non evvi Autore senza , eccezione che se ne sia più occupato , di me, e che procurato abbia di sta-3, bilirla sopra prove migliori. Sembra-, mi moralmente impossibile che il Sig. , Pirri abbia potuto ingannarfi un fol momento in cosa tanto evidente : e poiche malgrado questa evidenza egli ofa di mettere nella mia bocca una proposizione che non ignora esfere , tanto contraria alla mia maniera di , pensare sul Soggetto degl'Inviluppi, , credo di potere fondatamente con-, chiudere che quel suo Libro non è , flato dettato dal puro, e disappassionato amore del vero. Ma mi avvegn go già di aver troppo parlato di un Autore affai poco gelofo della flima , del Pubblico per esporsi volontaria. " mente al rimprovero sì grave, e sì , ben fondato, di reticenza, e di ma-, la fede. Sarei d'avviso che voi non diceste che una parola del suo Scrit-, to . Confutandolo distesamente voi , verrefte a procacciargli una celebrità che non merita .

Pine del Tomo Secondo.

### INDICE ANALITICO

#### DELLE MATERIE

Corcernenti le due Differtazioni fulla Di-

### DISSERTAZIONE QUINTA.

- Si finice di parlate della Digeffione degli Animali a ventricolo membranofo. Gatti. Cani. Uomo. Se la Digeffione continui ad aversi per qualche to en dopo morte.
- § CXC. Juchi gastrici ne gatti sono i veacci producitori della digestione, independentemente da veruna este na forza trituratrice.
- 6 CXCI. Ricerche anatomiche su l' srig. ne di questi suchi.
- 5. CXCII. Picciola analifi del fuco gastrico canino. Come nello sione a la cartipane dentro a' tubi, le cartile de carne.
- 6. CXCIII. CXCIV. CXCV. P. Wald.
  Boeravio che i cani non digeri, 5 gle
  inteflini, le carni, i legameni. Infoliflenza di queflo parca evidentemente
  provata co' fatti. Dende fia nato Procesa
  glio del Boeravio. 11 c. 2.
- 9. CXCVI Queftice tra' Fifial ... in

ra indecisa, se i cani digeriscan le ossa.

6. CXCVII. CXCVIII. Esame sperimentale della medessima e decisone per l'assermativa. Suco gastrico di alcuni cani patente a corrodere lo smalto dei denti. Suco gastrico de cani nel tempo, che sioglie l'ossa nel tento, che sioglie l'ossa nel tubi, lascia intatte le test, a dentro cui sono avvolti.

S. CXCIX. Dagli effecti si raccoglie, leggerissimi essere ne cani i metidello stomaco nel tempo della digessione. C. Tali si manifessamanche all'occhio,

 CC. Tals si manifestano ancho all'occhio, aperto il loro abdome.
 CCI. La stessa cosa si osserva ne' gatti.

Principio di digeffione, che si ottene da' fuchi gashici canini fuori dello siomaco. CCII. Ricerche anatomiche su Porigine

6. CCIII. Le principali Esperienze intorne alla digestione, che si sono intraprese su gli Animali, 1º intraprendono su l'Uomo. Necessità di far questo. 27.

§. CCIV. Pane mafficato, e rinchiuso in borsette di tela, persettemente digeritos dallo stomaco dell' autore. Digessione non completa nel crescere il numero degl'invogli formanti le menzionate borsette. 40.

5. CCV. Digestione ottenutast dallo stomaco dell' Autore in diverse carni cotte e massicate, rinchiuse in borsette di tela d'un semplice invoglio.

5. CCVI. 3.77

5. CCVI. Simile digestione avutasi dal medesimo nella carne cotta, non massicata. 43.

6. CCVII. Ottenutasi similmente nella carne cruda. 44.

ne crusa.

6. CCVIII. CCIX. Carne rinchissa nei tubi digeritasi nello stomaco dell' Autore.

Qui pure tutto è lavorio de' suchi gastici. Proce dirette della niuna forza trituratrise dello stomaco umano.

45. e seg.

S. CCX. Luminosa conferma di queste provve. Spiegazione di un fenomeno singola-

18. CCX1 Carni sette e malicate e

brane, stendini, cartilagini dal lungo dimorare nello Romaco umano, fi digerifeono perfetamente, come in se fiello ba fpesimentato l'Autore, contro la comune credenza de'xioderni Fifiologi. 54. e feg.

S. CCXIV. Si digeriscono altresi le osa tenere, ma per nessun conto le dure. Da quelle digessioni dentro a' subi, oltre ai suchi gastrici, non si debbono escludere i suchi intestinali.

S. CCXV. Metodo praticato dall' Autore per Q 9 avere

avere del proprio suco gastrico puro. \$9. 6. CCXVI. Qualità di questo suco. Principio di digestione da esso prodotto suori del corpo umano. 61.

 CCXVII. Conferma di questo, e prove della necessità di un dato grado di calore per queste artificiali digestioni. Esperimento provante una rimarcabile digefinone prodottasi dal suco gastrico umano nella carra rinchiusa ne tudi, prima che

questi passion agl' intestini.

CCXVIII. 3 respringe sotto un punto di
generale veduta quanto si e sin quì esposio nel presente Libro di più espeziale,
e di più interessante intorno al Principio
essiciente, ed immediato della Digessione
nelle tre Classi di animali a ventricolo
muscoloso, a ventricolo medio, e a ventricolo membrusoso.

68.

 CCXIX. Breve esposizione della Sentenza del Borravio su l'assare della Digesione, che è quella che sembra oggigiorno la più universalmente abbracciata.

§. CCXX. CCXXI. CCXXII. Prove di fatto, che obbligano P Autore di allontanarif, almeno in massima parte, da tale Sentenza. Per incidenza si esamina sperimentalmente, e si consuta il Opinione di coloro, che voloruno che l'ussicio del vome tricolo sosse voloruno che l'ussicio del vome tricolo sosse quello unicamente di estrarre il sugo da' vegetabili, e dagli animati.

21. e [eg.

CCXXIII.

6. CCXXIII. Si dà compimento alla prefente Differtazione col cercare , fe la grande eftremità dello flomaco reffa fovente diffoluta o rotta negli animali da qualche tempo morti, come ha scoperto l' Hunter, dal qual fenomeno egli inferisce che lo flomaco feguita a digerir dopo morte.

CCXXIV. I fatti offervuti dal Naturalifta Italiano non fi accordano troppo con quelli dell' Anatomico Inglese, dal che non ne viene però che li diffruggano, per effere negativi i primi , e affermativi i

Secondi .

S. CCXXV. Mezzo escogitato dall' Autore, atto a decidere con più ficurezza , fe abbiafi digeftione dopo morte, confiftente nell' offervare , fe dopo l'avere uc ifi gli animali, si sciolgano più o meno i cibi ne loro flomachi. Tal mezzo praticatoin una cornacchia decide a favore della digestione dopo morte. Confronto tra la digestione , che si ottiene da un animale vivo , e l'altra che fi ha dal medefimo animale, ma morto.

S. CCXXVI. Nel tempo che dopo morte succede una notabile digestione nello stomaco , non fe ne ba alcuna neil' efofa-

S. CCXXVII. Quanto influisca il calore in queste digestioni dopo morte. Digestio. ne, che dopo morte fi ottiene equalmente bene, o ammazzando gli animali immediata.

diatamente appreso di averli cibati, facendo entrare ne' loro flomachi i cibi dopo di averli ammazzati.

S. CCXXVIII. Si estendono le esperienze concernenti la digestione dopo morte ad altri uccelli, le quali succedono col medesimo esito. Dopo che gli stemachi degli uccelli uccifi banno digeriti i cibi fino a un dato fegno, non & ottiene ulterior die gestione, malgrado l'ulteriore loro dimora dentro a' medesimi stomachi . S. CCXXIX. CCXXX. Digeflione dopo mor.

te, che succede medesimamente ne' pefci, e nei quadrupedi. Conferma della necessità del calore per la digestione di mol-

tissimi animali.

79. e feg. ). CCXXXI. Come quefle digeflioni dopo mor. te non succedone così bene ogni qualvolta gli flomachi, dentre cui soggiornano i cibi , restano separati dagli animali'. Per qual cagione i ventricoli degli animali morti non vanno ordinariamente foggetti a quel grado di soluzione, che si offerva negli alimenti, che rinferrano.

### DISSERTAZIONE SESTA.

Se gli alimenti fermentino dentro allo ftomaco.

5. CCXXXII. CEntimento del Beeravio, be nello flomaco non vi polla

possa effere che un'incipiente fermenta. zione .

6. CCXXXIII. Parere diverso de' Signori Pringle , & Macbride polenti che la Digeftique non fia che un processo fermentativo . Loro prove per un tal proceso tratte da'cibi esaminati dentro de' vafi . Applicazione al corpo umano.

6. CCXXXIV. Conferma dell' Autore per questo processo fermentativo dentro a' va. fi, ove adoperata sia acqua vulgare, faliva .

6. CCXXXV. Dubbiezze inforte fe un tal processo abbia luogo valendosi del suco gaffrico.

6. CCXXXVI. Esperimenti, che decidono per la parte negativa. 6. CCXXXVII. CCXXXVIII. Sipafa ad

esaminar gli alimenti quando attualmente si digeriscono in più animali a ventricolo muscoloso, medio, e membranoso, e fi scopre effer ch merico questo processo fermentativo dentro di est. Motivi di dubitare, che quivi neppure abbia luogo un' incipiente fermentazione, come voleva il Boeravio .

6. CCXXXIX. Se la digefione vada congiunta a un principio acido . Prove allega--da alcuni a favore di un tal principio. 1

6. CCXL. CCXLI CCXLII, Gli efami [perimentali intrapresi dall' Autore dimestrano, che questo principio di acidità è ben lungi dall'offervarsi in tutti i cibi e in

tutti gli animali; e che in quelli, ne' quali si osserva, svanisce nel compiersi della digessione. 12 e ieg.

6 CCXLIII. Questo principio di acidità non nasce da' suchi gastrici, ma dalla natu-

ra di certi cibi.

§ CCXLiV. Chimiche analifi de' fuchi gafirici umani, e belvini dalle quali fi ricava non estere i medesimi d'indole acida, nè alcalina, ma neutra. 130-

9. CCXLV. Argomento di alsuni Medici in favore di un occulto principio acido ne' fucbi gastrici, dedotto dal quagliamento del latte dentro allo ssomaco degli animali. Esperienze dell' Autore ful rappigliars del latte in virtù della tonaca interna flaccata da' ventricoli degli animali. 13.2.

S. CCXLVI. La facoltà rappigliativa del latte non fi effende all' altre tonache del ventricolo, a riferva della nervea 140. CCXLVII. E' affiti verifinite che cotenha facoltà venga comunic uta alla conaca interna da fachi gaffrici. Come quefit fachi fieno abili a rappigliare il latte, a guifa che fa lo fiello prefame. 141.

guija coe fa to fello prejame. 141. CCXLVIII, E molto dubbio, fe a vir. che banno i suchi gastrici di rapprendere il latte sia una pro. 1 di qualche acianascosta nei medesimi. 42. XLIX Fatti addotti da alcuni altri

Littori, da quali si pretende che la dichiene vada unita a un principio putre-

6. CCL.

S. CCL. Digeflione de cibi în alcuni animali gia finita alfai prima del temporichieflo per awerfi un principio di putrefazione.

S. CGLI. CCLIII. Visitati alcunanimali a ventricolo muscololo, nacio, e membranoso, non si e mai trovato un primo principio di putresazione ne' cibi attualmente digerentis. 131. e [eg. S. CGLIV. 5] eccettuano due soli cassi, par-

 CGLIV. Si eccettuano due folicafi, parlando però di animali esfetti da malattia. Siesaminano, es spiesano i fatti aliegati incontrario nel paragrafo CCXLIX. 157.
 CCLV. Scopresi che i suchi gastrici.

oltre all'effer mestrui, sono anche veri antiseptici.

CCLVI Lovo potere nello sociali della della

 CCLVI. Loro potere nello spegliar dentro a' vasi le carni dalla putredine. 162.
 CCLVII. Putredine incominciata nelle

carni dimoranti nel gozzo degli uccelli gallinacei, la quale cosa cessa alpassar che fannole medesime ai venivissio. 104. S. CCLVHI, CCLIX, Virtit che banno gli somachi degli animali, e a 11º uomo nel

purgar gli alimenti dalli turredine, e qualvolta contratta Pr. efero. 168.

S. CCLX, Rificfione fora quel generalimali, che fi cibino e a contrattorotte. Contra a fiction, fono affacfare alcuni di uregi antiche per filine le abborrino.

S. CCLXI. L'antiseptico de suchi gastrici con deriva dal sale che contengono.

S. CCLXII

5. CCLXH. Incidentemente si dimostra nom institute eil pensamento di un dotto Francece, il qual vuole che una piciola dose di salcomune promova la digestione. 177
CCLXHI. Nemmento con la speziola Teoria dell'inglese Macride su le sossamente antispritche si può spegare l'antispritco de such sustanti adviria fi sono a dall'Autore.

CCLXVIV. Recapitolazione delle cose priù principali di questa ultima Dissertazione.

# INDICE ANALITICO

#### DELLE MATERIE

Concernenti la Dissertazione sopra la Generazione di alcuni Animali amfibi .

#### CAPITOLO 1.

### Generazione della Rana verde acquajuola.

- 6. I. DErche coil chiamata. Pag. 191. 6. II. Differenza tra il maschio, e la
- femmina.

  5. HI. Differenza essenziale tra la rana
- descritta dall'Autore, e quella di cui parla il Roesel. ivi
- 6. IV. Tempo deflinato agli ameri di quefia rana. Sua ovaja, ed uova descrit-
- §. V. Abbaglio del Vallisnieri pensante che i picciolissimi givini trapelino attraverso dell'uova ranine.
- VI. Uova di rane crefenti in groffezza nel tempo de' loro amori Durata dell' accoppiamento di questi amsibj. Partori.
- fcono quantunque chiuf. 195.

  VII. Condizione richiesta perchè le rane
  fi sgravino dell'uova. 197.
- S. VIII. Siti diversi in cui si trovan le uova durante l'accoppiamento. Grandezza differente tra l'uova quando sono nell'

ovaja, e quando tragittano negli ovidutti, e nell utero. 198 6. IK. Prove che l'uova non rimangono fe-

condate dentro al corpo materno. Errore del Linneo. ivi. §. X. Errore del Menzio Professore di Li-

S. X. Errere del Menzio Professore di Lipfia. 200. e leg.

6. XI. XII. Maniera con cui succede la fecondazione fuori del corpo materno. ivi. e seg.

 XIII. Curiofa, ed istruttiva esperienza intorno all impedire la secondazione dell' uova nelle rane proposa dal su Sig Noller all' Autore, e da questo selicemente eseguita

§. XIV. Descrizione dell' uova subito che sono state partorite. 203. §. XV. XVI. XVII. Come que' elabetti §.

6. XV. XVI. XVII. Come que' globetti finora chiamati uova nol jono effettiva. mente, ma fibbene veri girini verifimi Loro successivi sviluppi, 209, e leg.

§ XVIII. XIX. Prove di fatto, che il feto effite nella rana verde acquajuela prima che vi intervenga la facondazione del mafchio. Confeguenze rilevantifime derivate da guefla Scoperta. 210. e leg.

### CAPITOLO 11.

Generazione della Rana degli alberi.

XX. Caratteri di quefta rana, e sua abitazione. 214.

6. XXI. Abbracciamenti di quefte rane alquanto diverfi da quelli dell' altre. 215. 6. XXII. Diverfi à del tempo in cui dura l'accoppiamento, di quelle rane in Italia.

e in Germania.

6. XX 11. Il Roefel che fa la Storia di quefia rana non ha potuto fapere come fucceda in let la jecondazione.

5. XXIV XXV. L' Autore è flato più fortunate, per aver veduto lo sperma ma. Schile errorare l'uova della femmi-

6. XXVI. La fecondazione dell'uova cost succede al di fuora della femmina. che non s inoltri eziandio alcun poce dentro di lei .

6. XXVII. Errore del Roefel circa il glu. tine delle uova.

6. XXVIII. XXIX. Sviluppi successivi dell' uova, loro animazione, e scoperta che non sono altrimenti uova, ma feti rani-\$20. e feg. f. XXX. Cotefti feti effono nella femmina

innanzi che feguito fia l'accoppiamente del maschio.

J. XXXI. Feti della rana degli alberi dimoranti più a lungo dentro dell' amnio , che quelli della rana verde acquajuola .223. S. XXXII. XXXIII. XXXIV. XXXV.

XXXVI. XXXVII. Riftretto delle Offervazioni del Roesel su la generazione della rana degli alberi, e suoi abbaglia. 114. e ICE-

XXXVIII

9. XXXVIII. Forme singolari che acquiflano i girini che wanno a male dentre dell'amnio. 9. XXXIX. Avvertenza necessaria pel na-

9. XXXIX. Avvortenza necessaria pel na feimento di questa rana. ivi

C A P I T O L O III. Generazione del Rospochiamato dal Rossel Buso terrespris, dorso tuberculis exasperato, oculi rubris.

LX Due specie di questo rospo. Niuna dif. ferenza fra esse in ciò che risguarda l'affare della generazione.

 XLI. Tempo de loro amori. Differenza nella groffezza tra il mafchio, e la femmina. Mafchio che refia attaccato alla femmina quando funge.

 XLII. Uova aderenti ancora all'ovaja quando comincia l'accoppiamento. Durata di quello. Jagacità grande ne' maschi. 230. e seg.

5. XLIV. Grugnito del maschio quando tiene abbracciata la semmina. 23L 6. XLIV Moti intestini assenzi in lei al.

tragittar dell'uova per gli cvidutti, e per Putero. ivi. S. XLV. Durata dello fcarico dell'uova rapprefentanti due cordoni. 222.

S. X. VI. Lungbezza notabile di questi cordoni. Numero dell'uova. 233. S. XLVII. Maschi che non dessiono dal

senere abbracciate le femmine , reçati dall'acque alla terra . ivi G. XLVILL.

§. XLVIII. Possura del maschio per secon dare le uova. 234.

5. XLIX. Queste vengono fecondate dallo serma che lievemente vi cola sopra. ivi L. Come restino fecondati que due tratti

lungbissimi d'uova.

5. Li. Prove decisive che il liquore onde il maschio asperge l'uova della serami-

na, è il seme secondatore. ivi 5. LI. Fecondazione che anche in questi animali succede suori del corpo materno.236.

5. LIII, Se i corpicciuoli fin qui chiamati uova, fieno girini, ed effendole, fe preesistano alla fecondazione.

S. LIV. LV. LVI. LVII. Analifi ditat corpictuolis e prove dirette che fono igriminon antora foiluppati, e che queffigicini fi trovano già nelle femmine innanzi all'accopiamento del mafchi. 137, e leg. S. LVIII. Presfifenza dell'amnio alla fe-

condazione. 239, 6. LIX, Circolazione del fangue si manifesta ne girini pria che dieno segno del picciolo movimento. 240.

## CAPITOLO IV.

Generazione del Rospo terrestre putente.

LX. Differenza specifica tra questo animale, e l'altro chiamato medestimamente dal Roesel Buso terrestris sezcidus.

6. LXL

 LXI. Somiglianze, e dissomiglianze tra il maschio, e la semmina.
 242.

5. LXII. Acque flagnanti scelte da questi animali per dar opera alla propagazione.

6. LXIII. Tempi flabiliti pe' loro accoppiamenti. 243.

 LXIV. Divario grande di tempo tra l' accoppiamento di questi rofpi, e l'accop piamento degli altri del Capitolo III. Come i primi esgano per la propagazione un caldo maggiore.

5. LXV. Durata dell'accoppiamento nelle rane, e ne rospi, che par che stia nella ragione inversa del calore atmosfeta.

6: LXVI. Femmine che senza l'abbracciamento del maschio non si sgravan dell' Lova.

5. LXVII. Vova di questo rospo cadute dentro al torace, e all'abdome. Come cià possa succedere. 248.

 LXVIII. LXIX Durata dell'accoppiamento. Come abbiafi la fecondazione dell' suova.
 LXX. Uova che in ufcendo del corpo

3. LXX. Uova cire in ajcenso act corpe fono rinchiufe, e impaniate dentro a cordoncini glurinofi. Glutine che fi genera nella cavità degli ovidutti. Uova che mon nafcono, fpogliate del loro glutine; o dell'amnio.

1 LXXI. Anche in questa specie di vivensi que picciosi ritondi corpi, cui fino ades-

To date abbiamo il nome d'uova , fone girini o rospetti , dirò così in minia-6. LXXII. I quali fitrovano già nella madre prima che vi concorra il padre col liquore [permatice . 6. LXXIII. Vi fi trova altrest l' amnio , e probabilmente il funicolo ombelicale . 154. 6. LXXIV. Avvertenze per chi voleffe ripetere con buon successo le Esperienze intorno al nascimente de girini nelle rane, ivi e feg. e nei rofpi. 6. LXXV, LXXVI. Uova de' pefci che nel feccarfi perdono la viren del naftero. Lo ficfo è des girini fotto l'apparenza d'uova . Confeguenze relative alla spiegazione data da alcuni circa l'apparimento di pefci in fiti, ove più non erano. 257. e leg.

C A P I T O L O V. Generazione della Salamandra acquajuola.

EXXVII: F deserve at due spette di sall'

Autore. 262-5. LXXVVII. Luoghi dove foggiornano 252-5. LXXIX. Fenomeno degno di vifessione Germano dall'Autore melle salamandre in

offervato dall' dutore nelle falamandre in primavera, ed in autunno.

5. LXXX. Maniera affatto fingolari con cui il mafchio faconda la femmina, fenza accoppiarfi con lei.

525.

1.XXXI. Conferma di quanto fi è dette

). LXXXI. Conjerma at quanto fi e actinell<sup>a</sup>

nell' antecedente paragrafo . Accoppiamento momentaneo nelle lucertole . 268.

momentaneo neue sucriore.

5. LXXXII. Felice accordo delle Osfervazioni dell' Autore circa la fecondazione
delle salamandre con quelle di un Naturalista francese.

5. LXXXIII. Uova delle salamandre, ovaje,
6. LXXXIII. Uova delle salamandre, ovaje,

 6. LXXXIII. Uova delle falamanare, ovaje ed ovidutti descritti.
 27.

6. LXXXIV. Uova delle salamandre entrate negli oviduti nel tempo de'loro amovi. Quella parte d'uova rimane soltanto secondata, che è più vicina ad uscire del corpo. 274.

 LXXXV. Sebbene anche l'uova più rimote refiano in seguito secondate. Durata degli amori delle salamandre. 276.

§. LXXXVI. Falso quanto dice il Bomate, che le salamandre acquajuole si liberano dall'impaccio dell'uvou coll'ajutarle ad uscire dall'ano, mediante è piedi; e la bocca. Altri errori sil propossi delle salamandre scoperti in queso Francese. 38 si l'aliamandre coperti in queso Francese. 38 si l'accertante se dimonstra non effere le mempiro e che dimostra non essere le me-

define che le falamandre in picciolo 180, 9. LXXXVIII Unerione sviluppo per cui le salamandrine più non potendo capire nel natroo invoglio, lo rompono 1 e ne

net natros invogito, is romono a a no escono.

§. LXXXIX. Tempo richiesto a questi animali per passare dasl' inganuatrice forma di uvovo alla verace di salamandre. Dissicoltà grande per farle nascere. 285.

g. xc.

§. KC. Difficoltà minore perchè giù nate si foiluppino ecrescano. Sviluppo delle mani, e de' piedi. Durata delle branchie.
§ KCI. Anche nelle salamandre si trova no siù i setti nelle semmina immani che coasili setti nelle semmina immani che coas.

già i feti nelle femmine innanzi che concorsa vi sia l'opera del maschio. 287. S. XCH. Risultati intorno alla generazio-

 XCII. Rifultati intorno alla generazione trovati dall'autore i medesimi in altra specie di salamandre.

### CAPITOLO VI.

#### Riflessioni .

S. XCHI. Tempi determinati per la generazione de quadrupedi, e nerazione de quadrupedi, e nerazione de quadrupedi, e det caldo, e del

re dalla classe aegli ovița.
nell'altra des vivipari contro a quec.
che era steso universalmente crecito.
Lai vivipari hanno però una sirgalarită
che li contraddissimue, e ai cui von
sembra disficule il render regione. 195.
KCVI. I medesimi sembrano avere quell'
antivedimento per la moltiplicativa della
antivedimento per la reoltiplicativa della

333

394 specie, che è proprio degi altri animali. 298.

 XCVII. Per qual fine i maschi de'nofiri amfibitengano durante l'accoppiamento il firettamente abbracciare le feminne. Si discutono su questo le Opinioni di due celebri Naturalisti.

§. XCVIII. Donde abbia origine quella pazienza, e coffanza de majchi net rentere abbraciate per tauto tempo femmine: e perchè allera fi dimentichino di provvedere alla confervazione di lora flessi. 306.

NCIX. C. Le punture, i tagli, la recifion delle membra, e del capo non sonoatti a disogliere i maschi dal tenere abbracciate le semmine, e dal secondar gli embrioni.

S. CI. Opinione improb.

pervazione: 315.

condazione nei nostri amfiej distrugge una legge nei empi addietro credula uni versalissima. 317. 6. CIV. Modo da noi ignorato con cui si

ficondano altre specie di analogbi amfibi fin qui non esaminati, e che meriterebbero

Conti

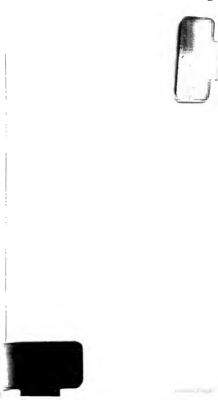

